

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

# **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

# Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

# Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

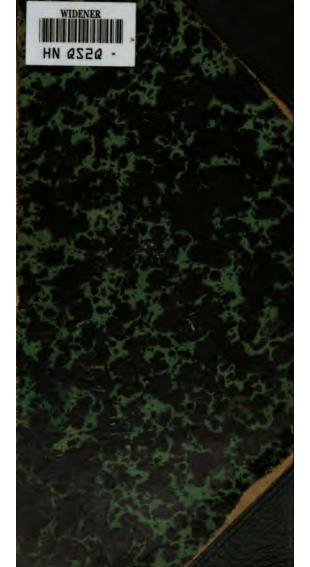

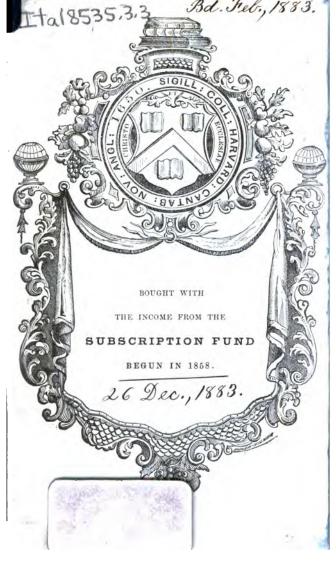



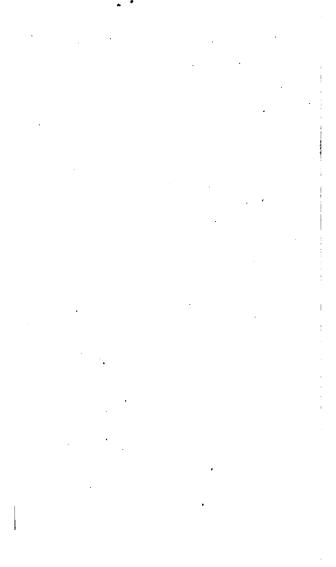

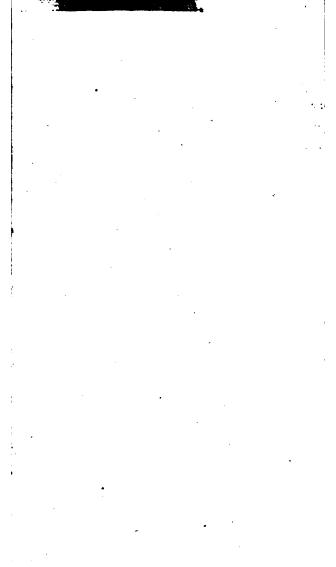

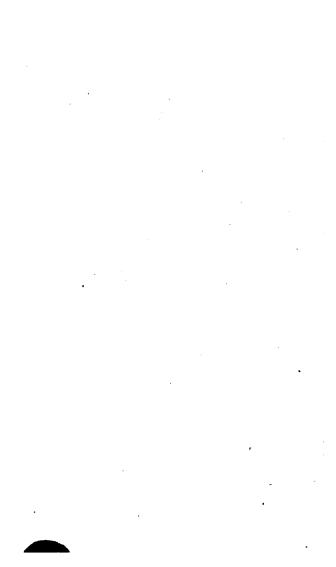

# TEATRO IN VERSI

DI

# GIUSEPPE GIACOSA

Vol. III

# Tta18535.3.3

**1882,** Dec. **2**6,

Subscription Fund.

## TEATRO IN VERSI

DI

# GIUSEPPE GIACOSA

ΙL

# FRATELLO D'ARMI

DRAMMA IN QUATTRO ATT



TORINO
FRANCESCO CASANOVA

1878.

L'autore per guarantire la proprietà artistica e l'editore la proprietà letteraria, depositarono copia di questo libro alla R. Prefettura di Torino, e si uniformarono a tutte le disposizioni della legge.



#### VITTORIO AVONDO

#### PITTORE

Volevo mettere il suo nome innanzi un libro che da un pezzo ho nell'animo di scrivere: la descrizione e la storia dei castelli della Valle d'Aosta; ma perchè il libro è lontano e l'amicizia mi preme, comincio a intitolarle questo dramma. D'altronde la dedica di quel libro non sarà che un alto di restituzione, poichè ne dovrò a lei il pensiero, l'occasione ed i mezzi di farlo; come devo a lei buona parte del presente dramma, del quale nel suo Castello d'Issogne scrissi l'atto che più piace al pubblico: il secondo, e la scena che più piace a me: la prima del terzo atto. Veramente col pagamento di un debito l'amicizia non ci ha nulla a vedere; metta dunque sul conto del bene che le voglio il piacere grandissimo che provo nello sdebitarmi.

Colleretto-Parella, dicembre 1877.

Tutto suo Giuseppe Giacosa.

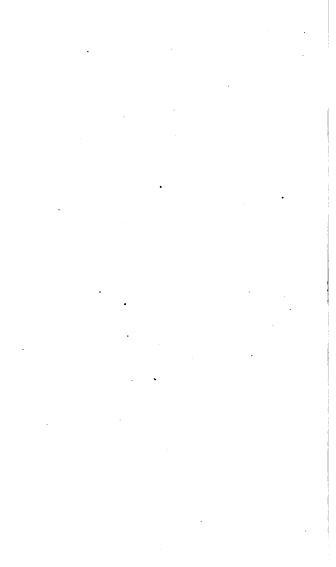

# FRATELLO D'ARMI

DRAMMA IN QUATTRO ATTI IN VERSI

Rappresentato per la prima volta al teatro Gerbino di Torino dalla drammatica Compagnia BELLOTTI-BON N. 1, la sera del 15 ottobre 1877.

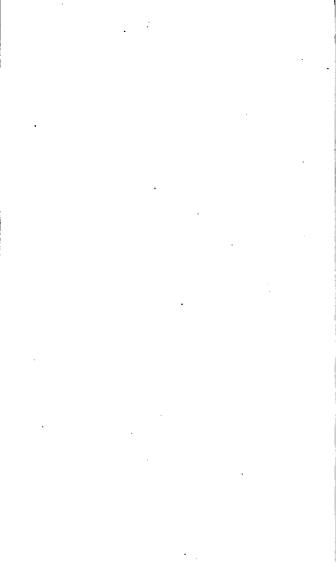

# INTERLOCUTORI

UGONE DI SOANA.

VALFRIDO DI ARUNDELLO.
BONA DI SOANA.
BERTA DI NOASCA.
IBLETO DI ARUNDELLO.
FIORELLO, giullare.
AIMONE, AIMAIUOLO.
LUPO.
EINARDO.
LANDO.
MARTINO.
SOLDATI.

L'azione succede nel castello di Soana in Val-Soana.

. Epoca: 127 ....

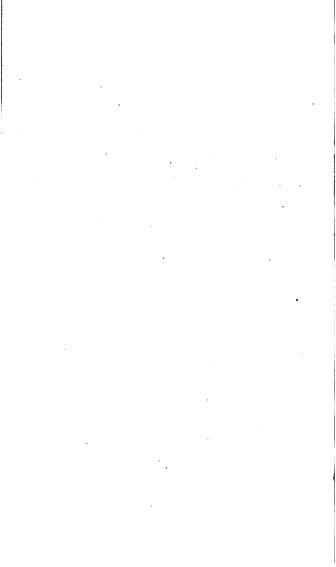



#### ATTO PRIMO

Un cortile piccolo, irregolare, cupo per l'ombra che vi fanno le alle muraglie. Di sopra e dietro i tetti si vede qua e là il dorso boscoso di qualche montagna vicinissima. In fondo, a destra dello spettatore, un portone che mette al di fuori e chiuso verso il cortile da una saracinesca fatta a grata con lastre di ferro, altre verticali, altre oriziontali, le prime inferiormente acuminate a lancia. Al di là della saracinesca una porta esterna, chiusa con imposte massiccie di legno rivestito di ferro. Sul proscenio, a sinistra dello spettatore, un deschetto con suvvi gli utensili da armajuolo.

### SCENA I.

AIMONE, seduto al deschetto, lavora a rattoppare peqti di armature. Lupo, Lando, Einabdo, Martino, gli stanno attorno chiacchierando. Ibleto in arme, visiera calata, fa la guardia al portone in fondo.

LUPO.

Fabbro, la mia celata.

AIMONE (mostrandogliene un pezzo rotto).

Eccola.

LUPO.

A questo modo?

#### AIMONE.

Se intendi che le picche martellino sul sodo, Ti conviene dar tempo. Guarda che ammaccatura.

#### LANDO.

Quei cani rinnegati han la mano sicura.

#### LUPO.

Ecco i colpi, onde traggono gloria i buoni soldati.

#### AIMONE.

Bel vanto! È gloria il darli, non l'averli pigliati.

#### LANDO.

A tutt'altri che a Lupo, un colpo come quello Avrebbe fatto a scheggie la celata e il cervello. L'inferno ha i prediletti.

#### LUPO.

Si, pel Signore Eterno. Tu ci saresti sceso subito nell'inferno.

#### AIMONE.

Einardo, chi è di guardia alla torre ?

#### EINARDO.

Lo ignoro.

Un dei nuovi arrivati.

#### AIMONE.

Dacchè son qui al lavoro, E saranno sei ore, non calò la barbuta. E quando Gottifredo venne a dargli la muta, Ottenne di far veglia fino a sera.

LUPO.

Un novizio

Che ama il mestiere.

LANDO.

Novo? Novo? Mi sa di vizio Quella sua diligenza; to' che passo sicuro. Un novizio? Vi dico ch'egli è un uomo maturo.

EINARDO.

Tutte le sue movenze son di mistero avvolte.

AIMONE.

Mentre noi parlavamo, s'è accostato più volte,

lo lo tenevo d'occhio, se n'avvide e repente Tornò al posto in aspetto sbadato ed innocente.

LUPO.

Ubbie, sospetti in aria.

LANDO.

Sarà; ma quando tutti Si accorda in un sospetto...

AIMONE.

I segni sono brutti.

lo prevedo rovesci. Stanotte a mezzanotte, Si udiron delle grida lamentose interrotte Dagli scrosci del tuono.

LUPO.

Era il vento.

AIMONE.

Ier sera

Mentre il ciel s'abbuiava gravido di busera,
Al di là del sossato, tre vecchie, io le ho vedute
Traverso lo spiraglio della torre, sparute
E grigiastre, cantavano una strana canzone,
E ai lor piedi brucava l'erbe secche un caprone.

LUPO.

Le vecchie aman la notte per parerci men brutte.

LANDO.

Ma il castello è cerchiato.

LUPO.

Le mura son costrutte

Così da non temerne.

LANDO.

Ma la sola, e mi accora,
Che viva nel castello anima buona, implora
La vittoria al nemico.

LUPO.

Lamenti di fanciulla, L'inferno se ne beffa e il ciel se ne trastulla. La preghiera del forte sta in punta alla sua spada.

BINARDO.

Ha spade anche il nemico.

LUPO.

Sì, aspetta che ti cada

La vittoria sul naso, come cade dal tetto
Lo sterco della rondine che ti sconcia il berretto.
Ha spade anche il nemico 9 O guarda! Ed io pensavo
Che combattesse a manichi di scopa.

#### AIMONE.

Amico, il bravo

Teme avanti la zuffa, per non temer durante.

#### LUPO.

Vecchio, il bravo non teme prima nè poi; ma quante Volte non ci trovammo a queste il Conte Ugone, Che Dio lo tenga in gloria, nostro alto padrone, Quante lancie ha spezzate di Mori e di Cristiani i Siamo ottocento in armi e abbiam tre capitani...

#### MARTINO.

Tre ?

#### LUPO.

Non è vero? Il conte, uno, ed il suo fratello D'armi il conte Valfrido, e due.

#### MARTINO.

Sicuro, e quello

Ve lo do per famoso.

AIMONE.

L'ho visto in Palestina.

Che colpi!

EINARDO.

E poi, che core!

AIMONE.

Viene qui all'officina
E mi mette una mano sulla spalla e ragiona
Come fosse dei nostri.

LANDO.

E non è già una buona
Prova della sua fede, questa d'esser con noi ?

LUPO.

Ha giurato.

AIMONE.

Ha giurato, ma sono i suoi, i suoi Proprii germani quelli che assediano il castello E portano il suo nome.

LUPO.

Gran prodigio. Un fratello

D'armi è più che germano, ed il nostro padrone Non gli salvò la vita mentre aveva ragione Di odiarlo?

MARTINO.

È vero.

EINARDO.

E il terzo capitano?

LUPO.

Ne vale

Cinque almeno degli altri.

LANDO.

Chi è?

MARTINO.

Chi è?

LUPO.

Chi? Quale

È il core che consiglia e il senno che provvede Chi sorveglia le scolte Chi non puoi muover piede Senza incontrar dovunque Chi ha la mano sicura Come la mia e la vostra Chi veste l'armatura Più salda i Chi lampeggia dagli occhi e dalla bella Faccia il maggior coraggio i È Bona.

LANDO.

La sorella!

AIMONE.

Tacete, non parlatemi di colei, l'ho veduta Bambina e mi spaventa e sa Iddio se è cresciuta Sotto i miei occhi; ma la vecchia predizione, La vecchia predizione della pazza ha ragione.

# SCENA II.

FIORBLLO e detti.

FIORELLO.

Il corvo gracchia E la cornacchia Dice al marito: Vieni all'invito Di quel carcame, Marito, ho fame.

LANDO.

Fiorello.

EINARDO.

A noi Fiorello.

MARTINO.

Qui.

FIORBLLO.

Fiorello ha perduto ll fior del riso. Cari amici, vi saluto.

TUTTI.

Vai via ?

FIORELLO.

Siete voialtri che partirete prima Di me, solo a pensarci mi si attrista la rima.

> Figlioli, il corvo Vi guarda torvo; Nell'arme chiusi, Che brutti musi! Che menestrello Triste, Fiorello!

> > (Ad Aimone).

Vecchio, ha ragione, è vero, la pazza § E tu pensavi Di non vederli questi giorni. Che farci § Gli avi Han costrutto, i nipoti distruggono, e i giullari Scappano. LUPO.

Che poltrone!

FIORELLO.

l ricchi sono avari.

AIMONE.

Tu sai la predizione della pazza?

FIORELLO.

Sentite.

Dice così: Le belle fra di loro avran lite Ed arderà il castello per opra dello stesso Per cui fu eretto.

LUPO.

Ebbene, non può compirsi adesso.

AIMONE.

Perchè?

LUPO.

Dice: le belle, e qui ve n'ha una sola.

AIMONE.

Il vecchio conte uccise la seconda figliuola Che gli nacque, l'uccise in fasce per paura Del vaticinio. FIORELLO.

Amore di padre.

AIMONE.

Ma è matura La sorte e nel castello, oltre a Bona, rimane

LANDO.

È vero.

LUPO.

Chissà se è bella.

FIORELLO.

Vane

Speranze, Lupo, è bella.

La prigioniera.

LUPO.

L'hai veduta?

FIORELLO.

Ne ho intesa

La voce. Quando annotta, come se fosse in chiesa,

Salmeggia litanie, e ne trapela tutta La persona. Non canta così dolce una brutta.

(Ibleto si è avvicinato e sta in ascolto).

EINABDO (a Lando indicando Ibleto).
Vedi, colui ci ascolta.

IBLETO.

Sempre.

LUPO (ad Ibleto che si allontana).

Vieni qui, amico.

(Agli altri).

S'annoia a far la guardia.

(Ad Ibleto).

Non rispondi? A te dico.

Oh!

AIMONE.

Quell'uomo ha un'occulta mira.

LUPO.

Godi, Fiorello.

Il vecchio è più vigliacco di te.

#### FIORELLO (pronto).

Lupo!

LUPO.

Che? Agnello.

FIORELLO.

Fregati alla mia lana!

LUPO.

Mi diventi montone ?

FIORBLLO.

E non temo di Lupi, nè veltri... Ah, no, hai ragione, Son giullare, ho paura.

AIMONE (a Lupo).

In buon punto vedrai

Che non son tanto vile.

LUPO.

Perdona.

AIMONE.

Ma non hai

L'occhio attento, tu, Lupo, io di qui vedo e tutto Mi dà pensiero, quella prigioniera, ed il brutto Vaticinio, e la fiera donzella che tu vanti Nostra salvezza, e forse... voi non sapete, in tanti Anni ho apprese assai cose, e poi, mio padre è nato Nel castello e il mio avo pure e m'han raccontato Tal fatto che darebbe la vittoria sicura Al nemico, se il caso lo scoprisse. Le mura Che m'han veduto nascere, m'avranno difensore Tremendo, ma non salva la casa un uom che muore. Mio padre mi narrava, e glie lo avea narrato Suo padre, che al livello dell'acqua del fossato In una delle quattro torri quadrate c'era Una pietra girante che una spinta leggiera Volgeva sopra un cardine; lo ne ho poi viste altrove Di tai pietre. Mio padre non seppe dirmi dove Fosse, ma mi giurava esserci di sicuro. Quella pietra, girando, dà passo dentro il muro Ad una stretta, e questa mette per una nuova Pietra nella prigione secreta che si trova Al fondo d'ogni torre; nella stretta, ad un chiodo Stanno appese le chiavi del carcere. In che modo L'avo mio sia venuto a sapere...

(Ibleto si è avvicinato ed ha tutto inteso).

EINARDO (si volta, lo vede e lo afferra).

Ah, lo serro

Stavolta.

(Ibleto si svincola e s'allontana).

EINARDO.

Ahi!

AIMONE.

Ci ascoltava ?

EINARDO.

Ha le mani di ferro.

LUPO (a Ibleto).

Bell'amico, il tuo nome. O bada, non mi fare Il mutolo, o ti giuro che te la so snodare Quella lingua. Il tuo nome?

IBLETO.

Ibleto.

LUPO.

Se tu menti...!

Di che luogo ?

IBLETO.

Di Francia.

LUPO.

Sta bene, ed ora senti

La mia canzone. Al primo passo che muoverai Per accostarti, fede di buon Lupo, tu vai A sentir le novelle di Francia da messere Belzebù, gran maestro d'armi e gran cancelliere Dell'impero del fuoco.

(Agli allri).

Ora a noi: vi prometto

Che si terrà tranquillo.

(ad Aimone).

Tu credi a quanto hai detto?

AIMONE.

Come credo di vivere.

LUPO.

Quella pietra c'è ancora?

AIMONE.

lo non la vidi, e ho tanto cercato fin d'allora

E con mio padre. Quando il fossato era asciutto Scendevamo la notte ad esplorarlo e tutto Fu vano. L'erba e i pruni celano le fessure. Con il core tremante di sinistre paure Ci siamo inerpicati per le muraglie. Appeso A una fune, con rischio di morte io son disceso Dalle finestre; i massi mi spellavan le mani E il viso; si diceva: Torneremo domani, E tornavamo. Ho tutto tastato e ritastato. Molte volte, sospeso nell'aria, arrampicato Alle lievi sporgenze, com'edera, intendevo Delle voci sinistre, dei gemiti, vedevo Delle fiammelle bianche guizzar giù nella fossa, Ed io raccapricciavo fino dentro dell'ossa. Mio padre, che teneva la fune, mi diceva: Ci sei? Trovi? Rispondi, ed io non rispondeva Per non svegliar col suono della mia voce umana Quegli spiriti erranti. Come vidimo vana Ogni esterna ricerca, tentammo un'altra via. Bisognava il secreto, se qualcuno scoprìa Quel secreto, poteva venderci a suo talento, È per le porte occulte che passa il tradimento. Scendemmo nelle torri. Quelle basse prigioni Sono orribili. Corrono per quella notte suoni E bisbigli, Gocciando dall'umide pareti Le stille dànno voce di lamento. Inquieti

Al lume delle nostre fiaccole, sbattean l'ali, Guizzavano, strisciavano mille osceni animali. Erano salamandre invischiato di bava Il ventre gonfio e quella al lume scintillava; Erano pipistrelli, biscie e rospi. Dai muri Sporgevan grossi uncini di ferro e sotto, oscuri Segni di misteriose giustizie o di vendette, Larghe macchie di sangue.

LANDO.

Il tempo ci promette

Sciagure.

LUPO.

In torvi sogni il vecchio si trastulla.

EINARDO.

La pazza era veggente.

MARTINO.

E che trovaste?

AIMONE.

Nulla.

### FIORELLO.

Il tarlo intacca Mura e torrioni. Streghe e demoni Han spranghe a macca. Posa sicura La merlatura. Ma il tarlo è intento Al fondamento.

LUPO.

Canta allegro, giullare d'inferno.

#### FIORELLO.

È ver. Che importa

Se il castello dirocca, se la sua gente è morta?

Voi siete i forti, Gli altri son morti, Voi siete i prodi, Per voi le lodi. Prima è alla giostra La parte vostra.

LUPO.

Bravo Fiorello.

#### FIORELLO.

Bravo Fiorello,
Fa il tuo mestiere,
Leva il cappello
Tanto al messere
Che all'arfasatto,
Chi è savio è matto.

LUPO.

Bravo Fiorello.

FIORELLO.

Bravo Fiorello,
Sei gaio e bello.
Canta baldoria,
Canta vittoria.
Di due che picchiansi,
Uno le tocca.
Salda è la rocca,
Voi non vincibili.
Ma se domani
Pascolo ai cani
Cadrete tutti,
Avverso ai lutti,

Siccome adesso
Con voi lo dico,
Il canto istesso
Dirò al nemico.

LUPO.

Ah! sacripante.

Sozza lingua.

MARTINO.

Rifiuto di tana.

LANDO.

Oltracotante.

LUPO.

Su al giullare. Guardatelo, è bianco come un lino.

LANDO.

Si stringe come un verme.

EINARDO.

Trema come un pulcino.

LUPO.

O vile!

BINARDO.

Vile.

MARTINO.

Vile.

LANDO.

Su al giullar.

EINARDO.

Su al giullare.

LUPO.

Grappolo da patibolo.

MARTINO.

Bel collo da collare

Di capestro.

EINARDO.

Al nemico vuoi cantar mattutina?

LUPO.

Suo padre era uno zingaro.

## MARTINO.

Sua madre una sgualdrina

EINARDO.

Giù il berretto: in ginocchio.

LANDO.

In ginocchio.

## FIORELLO.

Messeri,

Volete che vi chiegga perdono ?... e volentieri
Lo farò. Voi mi avete l'aria di buona gente
In fondo. Io sono un povero giullaruccio innocente.
Chi volete che tremi, se non sono i giullari?
Voi avete le maglie di ferro, i bei calzari
Di ferro, le manopole di ferro, le barbute
Ed i cori di ferro, nel ferro è la salute.
Io vesto cenci; io vivo grattando il colascione.
Io somiglio la volpe e voialtri il leone.
Io saltello, io sorrido, io sghignazzo, io punzecchio,
Ma me ne sloggio subito se v'entro dall'orecchio.
Son vile. Eh! nelle risa la virtù non si affina.
Mio padre era uno zingaro, mia madre... ier mattina
Me lo disse Madonna Bona che è mio mestiere
Aver paura e ridere. Quando cozzan le nere

Nuvole e rumoreggia il tuono, la cicala Queta il sonoro fremito della sua fragil ala, E sol quando più immobile è l'aria e più serena Torna alle note stridule della sua cantilena. Ma voi prodi, voi forti, voi gente aperta e lieta, Voi compatite a un povero vigliacco di poeta. Qua la mano, compagni.

LUPO.

Chi primo glie la tocca, Non udirà più amica voce dalla mia bocca. Vantar d'esser codardi è doppia codardia.

# SCENA III.

Valfrido e detti.

VALFRIDO (entrando).

Chi parla di codardi?

LUPO (fra sè).

Sir Valfrido!

VALFRIDO.

Suvvia,

Chi è il codardo? Nomatelo. È una parola strana Codesta, nella rocca dei conti di Soana. Chi è?

LUPO.

Il giullare.

ll giullare? Tu povero Fiorello?
(Gli porge la mano).

## FIORELLO.

Voi mi date la mano! Voi... sire d'Arundello, Voi conte, voi signore di terre, voi per chiare Gesta famoso, date la mano a me... giullare? O via! Questi soldati me n'han creduto indegno.

## VALFRIDO.

Ti leggo in cor, spavaldo.

FIORELLO.

Chè? persistete?

VALFRIDO.

A segno

Che te lo impongo.

FIORELLO (gli stringe la mano).

Gaio capriccio. E sia; voi siete
Così cortese e nobile signore, che potete
Scialacquare un tantino d'onor con me meschino.
Questi non ne han che un bricciolo ene fanno a miccino.

Il nemico apparecchia occulte offese; a chiusa
Notte il clamor del campo febbrili opere accusa
E a noi convien conoscerne la misura e il valore.
Se v'ha fra voi, miei bravi compagni, un uom di cuore,
Col favor delle tenebre e in veste di mendico,
Entri il campo, lo esplori e ci sveli il nemico.
È un'impresa di morte... Chi vuol tentarla?

FIORELLO.

lo.

VALFRIDO.

Ah! Strano

Vigliacco, Lupo, è vero?

FIORKLLO.

Signore !...

LUPO (a Fiorello).

Ecco la mano, Ma è tua la colpa. Noi siam corti di cervello, Noi soldataglia. Meglio così...

# Andate.

(Tutti s'avviano, meno Valfrido ed Ibleto).

Fiorello.

(Escono tutti, meno Valfrido, Fiorello ed Ibleto).

# SCENA IV.

VALFRIDO, FIORELLO, IBLETO in fondo.

VALFRIDO (a Fiorello).

Dove andavi?

FIORELLO.

Cogli altri: è pur la dolce cosa Mirare oziando l'opera altrui.

VALFRIDO.

La faticosa

Maschera smetti e mostrati aperto quale sei.

FIORELLO.

Questi peli sul mento, ve lo giuro, son miei.

Tu ami, fanciullo.

### FIORELLO.

È vero, signore, amo parecchie Cose: le donne giovani e le canzoni vecchie,
Amo l'ozio, amo i dadi, amo il sole, amo il vino
Che pinge anco i pensieri nel color del rubino,
Amo le tre virtù teologali: Fede,
Speranza e Carità.

VALFRIDO.

Una donna ami.

FIORELLO.

Oh! mercede

Pel numero, signore. Una sola i È assai poco. Per sola una scintilla, a che accendere il fuoco i Giù dal borgo mi giungono molti notturni inviti, Col rimutar di mogli ne vendico i mariti E me la spasso.

VALFRIDO.

leri ti vidi, assorto, intento.

A) fruscio di una nota veste.

#### FIORELLO.

Sì, lo rammento.

Fu mentre voi signore, triste qual uomo in croce, Stavate intento al flebile suon di una nota voce

## VALFRIDO.

Allo svolto di un andito, ti imbattesti iersera In tal che ti fe' smorto nel viso.

# FIORELLO.

È vero. Ed era L'ora in cui queto, al rezzo della mite stagione, Spiavate le chiuse imposte di un verone.

#### VALFRIDO.

Chi lo conobbe, è dotto in giudicar d'amore.

#### FIORELLO.

Gli occhi non vedon chiaro quando è malato il core.

A giuoco di sentenze, niun mi coglie in impiccio.

Dove è stato l'incendio, ci sa di bruciaticcio.

La botte che soverchia, sovra le altre, travasa

E tal grida al vicino: tu ardi, e ha il fuoco in casa.

# VALFRIDO.

Come ti celi!

# FIORELLO (sbadatamente).

Vogliono l'abbian fatta prigione Perchè uccise il fratello maggior del conte Ugone.

VALFRIDO.

Di chi parli?

FIORELLO.

Mi dissero che è bella come il sole. Quell'ucciso l'amava e...

VALFRIDO.

Che dici ?

FIORELLO.

Parole.

Le parole s'accostano su nello spazio immenso, Spesso uscite a casaccio, tornan composte a senso. Quel ch'io dica, l'ignoro, quel che intender vi giovi, Voi lo sapete forse.

VALFRIDO.

Parla, parla.

#### FIORELLO.

Nei nuovi

Giorni, forse domani, forse oggi stesso, a tarda Sera, le verrà posta guardiana una vegliarda. La vegliarda ha un nipote che volge a menestrello Ma per correr le terre gli difetta il fardello; Mezzo bisante d'oro, qualche grosso tornese, E amante e menestrello sono entrambi in arnese.

VALFRIDO.

L'hai veduta?

FIORELLO.

La vecchia? Un giorno di lontano.

VALFRIDO.

Questo anello gemmato che tolsi a Solimano  $\tilde{E}$  tuo se mi rispondi.

FIORELLO.

Non date alla leggiera,
Signor. Quel bracco adocchia traverso la visiera.

VALFRIDO.

Fiorello, se ti venne alcun lieve conforto

Or or di mie parole, se fui del vero accorto,
Se ti lessi nell'animo geloso il dolor tanto,
Se il riso in cui ti mascheri è una forma di pianto,
Se ami, se tremi all'alito di una bocca adorata,
Se daresti la vita per un'ora beata,
Soccorrimi, Fiorello.

# FIORELLO.

Occhio a quel torvo arnese, La barbuta è serrata, ma le orecchie son tese, Quell'uom segue le peste, annusa e sa di spia, Nessun giunse a conoscere ancor che cane sia.

VALFRIDO (ad Ibleto).

Chi sei tu?

IBLETO

Ti saluto, Arundello.

VALFRIDO.

Qual voce!

Chi sei? Su la visiera, mostrati per la croce Di Dio.

GIACOSA, Il Fratello d'Armi.

# IBLETO.

# Guardami (leva la visiera).

# VALFRIDO.

Ibleto! Tu qui! Fiorello, ascolta Se nessun dei soldati venisse a questa volta. Va, non scostarti.

(Fiorello esce).

# SCENA V.

VALFRIDO - IBLETO.

VALFRIDO.

Come sei qui tu?

IBLETO.

Non potrei

Invertir la domanda ? E tu, come ci sei ?
Tu ti chiami Arundello, io mi chiamo Arundello.
Tu porti in campo azzurro un turrito castello,
Porto un castel turrito in campo azzurro anch'io.
Tuo padre, il conte Boso, era fratello al mio.
Noi siamo frutto entrambi di un medesimo seme.
Qual maraviglia dunque, se ci troviamo insieme ?

# Come entrasti?

IBLETO.

Mi offersi soldato al conte Ugone.

VALFRIDO.

# A che?

### IBLETO.

A dirti: Valfrido, l'onore e la ragione
Del sangue ti comandano di militar con noi.
Valfrido, quei vessilli che offendi sono i tuoi.
Valfrido, è un odio antico quello che ci conduce;
Soana ed Arundello sono tenebra e luce,
Nemici eterni.

# VALFRIDO.

Un giorno, in terra d'infedeli,
Mi accerchiavano dieci lancie; forti, crudeli,
Sitibondi di sangue, tenean dieci me solo.
Ero perduto. A un tratto, rapido come volo
Di sparviero, un valente piomba sulla battaglia
E mi grida: Arundello tieni, ed urta e sbaraglia
E fa breccia nei dieci e nell'alto scompiglio
Mi raggiunge, mi afferra e mi trae di periglio.

Ouel valente era Ugone di Soana, di mia Schiatta il maggior nemico. L'ira, la gelosia Dell'armi, e l'odio antico e il benefizio istesso Mi fecer sconoscente e gli venni da presso E mille vituperi gli dissi: che la rea Sua gente m'era in odio e ch'egli non avea li diritto d'impormi la non chiesta gravezza Di un bene, che sdegnavo per lui la mia salvezza. Che mi aveva strappato alla turba malnata Per rubarmi la gloria di una morte onorata, E perchè gli doleva che la ferocia altrui Gli togliesse una preda tanto ambita da lui, Che me gli profferivo dove e quando che sia A mostrargli coll'armi la gratitudin mia. Sai tu il nemico offeso qual risposta mi diede ? Ch'egli era sceso in campo in pro' della sua fede Non delle sue vendette, che ogni livore umano Si tacea nella croce, e mi porse la mano E mi parlò di pace. Oh lbleto, in quel momento Era tanta grandezza nell'atto e nell'accento Di quell'uom, che mi parve divino. Io lo guardai Meravigliato, ed egli con un volto che mai Non.scorderò, mi disse: Arundello, pel Dio Che ci guida, vuoi porre gli odi antichi in oblio? È lontana la terra delle nostre contese. Ma quando il cor ci batte per il dolce paese,

Non lo turbi pensiero di morte e sian giulive
Le tornanti speranze nelle torri native.
Come mi risonarono nel cor quelle parole!
Ĉi sentii la dolcezza mite del patrio sole,
Rividi le mie terre, ne riudii le oneste
Voci, aspirai gli aromi delle natie foreste.
Compresi che egli solo era giusto e cortese
E vergognai dell'odio, vergognai delle offese,
Vergognai dell'ingrata, temeraria minaccia;
E quando egli mi aperse sorridendo le braccia,
Mi vi gettai piangendo e lo chiamai fratello,
E gli giurai che sempre Soana ed Arundello
Avrebbe stretto un patto di vita e morte, e Dio
Invocai testimonio del giuramento mio.

## IBLETO.

Tenero core! Ammiro, Valfrido, la tua mite Facondia, ma il pensiero delle terre carpite, Degli offesi diritti, del continuo fomento Ai ribelli, mi toglie al mio commovimento.

VALFRIDO.

Era lotta di padri.

IBLETO.

Ed ai figli ne spetta L'èredità funesta di sangue e di vendetta.

Fu composta la lite.

IBLETO.

Quando ?

VALFRIDO.

Col mio riscatto.

IBLETO.

Di gran prezzo ti tieni!

VALFRIDO.

E voi lottate, il patto

Tocca me solo.

IBLETO.

Stringere patto alcuno non puoi.

VALFRIDO.

Appartengo a me stesso.

IBLETO.

No, tu appartieni ai tuoi, Dacchè ne porti il nome.

Il nome è cosa mia Fino a che non lo macchia viltà nè fellonia.

IBLETO.

Il nome è della terra.

VALFRIDO.

Quindi del suo signore.

IBLETO.

Sei fellone a tuo padre.

VALFRIDO.

Meglio a lui che all'ono re.

IBLETO.

La tua gente rinneghi ?

VALFRIDO.

Essa è che mi rinnega.

IBLETO.

Essa a te mi spedisce, a te che hai fatto lega Col suo nemico.

Ugone non vi è nemico, voi Ne occupate le terre.

# IBLETO.

Perchè il dritto è con noi. Egli renda il mal tolto.

# VALFRIDO.

Egli un figlio vi rende, E s'anco della guerra nelle alterne vicende Qualche misero palmo di terreno, o il tributo Di una qualche prestanza vi tolse a voi dovuto, E Dio sa se lo fece, la mia vita è tal dono Che dovrebbe ottenergli larga pace e perdono. Se non fate più conto di me che di un preteso Diritto, se l'acquisto di un figlio non è peso Della vostra bilancia, giusto è che a lui mi dia, Che pose la sua vita per serbare la mia. È vana ogni parola, smetti; in me l'odio antico Mutò essenza e non fuoco. Sono ad Ugone amico Quanto avverso una volta; ma voi, se può la voce Del sangue e dell'onesto, smettete la feroce Nimistà, deponete l'armi e nel luogo istesso Delle acerbe contese, stringete in un amplesso

Le due genti diverse. È feconda la pace.

La ragione del giusto che nell'armi si tace

Parlerà nell'accordo, mallevador mi rendo

Di lui, non costringetemi a questo passo orrendo

Di dovervi combattere. Ibleto, è tempo ancora.

Noi siam cresciuti insieme, te ne rammenti † Allora

Tu mi amavi: son tristi tempi i nostri, facciamo

Di renderli men tristi. Acconsenti †

IBLETO (svincolandosi).

Noi siamo

Nemici.

VALFRIDO.

Mi rispondi così ?

IBLETO.

Nessun accordo

Colla razza dei serpi.

VALFRIDO.

Ricordati...

IBLETO.

Ricordo

Che Soana e ladrone non fa che una parola.

Ibleto!

IBLETO.

Che?

VALFRIDO.

Non temi ch'io ti ricacci in gola L'oltraggio? Mi sei fatto stranier.

IBLETO (mette mano alla spada).

Minacci ?

VALFRIDO.

Il ferro

Nella guaina. Ibleto, questo braccio ch'io serro, Cede, armato, alla stretta di mia man da leone. Non tentarmi.

# SCENA VI.

FIORBLLO e detti, poi Ugone.

FIORELLO (accorrendo).
Signore.

VALFRIDO.

Chi giunge?

FIORELLO.

Il conte Ugone.

VALFRIDO.

E ben venga.

(Ad Ibleto).

Tu sei prigioniero.

. (Ugone entra).

# VALFRIDO (ad Ugone).

In buon punto.

Quest'uomo, che accogliesti soldato, è mio congiunto E come tale, tuo nemico e mio. Egli viene Per tentarmi all'inganno; prendilo, ti appartiene.

UGONE (ad Ibleto).

Sei prode assai.

IBLETO.

Mi chiamo Arundello.

UGONE.

Ed è nome

Di prodi. Sei venuto ad apprendere come Non falli un Arundello alla data parola. Ma ti ponesti a grave rischio.

IBLETO.

Lo so.

UGONE.

Chi invola

O d'involar s'adopra un amico all'amico, Reca oltraggio ad entrambi. IBLETO.

E sia.

UGONE.

Eppure io ti dico

Che bene oprasti. Ti offro la pace.

IBLETO.

T'impaura

L'esercito di lancie che stringe le tue mura ?

UGONE.

Ti offro la pace.

VALFRIDO.

Ibleto!

UGONE.

Fede di cavaliere,

Ti offro la pace.

VALFRIDO.

Ibleto I

IBLETO.

Perchè sono in potere

Dei tuoi m'hai per codardo ? Tu m'hai fatto prigione Senza colpo ferire; ti basti.

# UGONE.

Il conte Ugone

Di Soana ha sull'arme questa impresa: Non lampo Ma sole. Egli conquista i suoi prigioni in campo Aperto e combattendo. Tu sei nel mio castello Nemico ospite, è vero, ma ospite. — Fiorello.....

(Ad Ibleto).

lo ti franco l'uscita. Ci rivedremo quando Sarem pari di forze. Fiorello, è mio comando Che nessun lo molesti. Vanne.

IBLETO.

Domani udrai

Di mie novelle.

FIORELLO (giunto al fondo grida).

Olà, levate.

(La saracinesca s'alza, s'apre la porta della torre ed escono Fiorello ed Ibleto).

# SCENA, VII.

UGONE - VALFRIDO.

(Ugone rimane assorto in pensieri).

VALFRIDO (dopo una pausa).

Ugone, che hai?

UGONB.

Questa guerra fraterna è spaventosa.

VALFRIDO.

Iddio

Mi è testimonio che io non la volli.

UGONE.

Nè io.

Son sconvolte le leggi del sangue, il saldo nodo Che ci lega alla vita è sciolto. lo veggo ed odo Paurosi prodigi. Ti svincolo dal patto, Va, rimanti lontano da me finch'io combatto Coi tuoi.

VALFRIDO.

Dubiti forse?

UGONE.

No, ma il core mi preme Un senso di rimorso e di paura insieme.

VALFRIDO.

Tu dubiti! tu dubiti!

UGONE.

lo ?! Senti... (si trattiene).

VALFRIDO.

Che ti arresta?

UGONE.

Nulla.

GIACOSA, Il Fratello d'Armi.

# Che dir volevi ?

UGONB.

Nulla.

VALFRIDO.

Soana: è questa

La vostra fede?

UGONE.

Ebbene, parlerò: tu l'avrai
Intero il mio secreto; io dubitare! guai
Per me, se mi fallisse la cieca, alta, infinita
Fidanza che in te posi. Tu l'avrai. La tua vita
Tu mi offerisci e il vincolo della tua schiatta infranto,
Io t'offro il mio secreto ed è geloso tanto
Che il debito mi franca. Amo, di un disperato,
Potentissimo amore. Il nome, il conquistato
Vanto di prode, il sangue che ne arde, il ciel promesso,
Forse il supremo bene, l'onor, forse te stesso
Darei per questo amore che mi uccide e mi avviva.
Guai per me, se la fiamma che mantenni furtiva
Divampando un incendio pari al mio non accende.

Il lungo soffocato desiderio mi rende Crudele.

VALFRIDO.

E la tua donna?

UGONE.

M'ignora. lo non ho apprese Le lusinghe, e pavento di me, quando palese Me le facessi, ed ella... quel giorno, amico, Iddio Mi protegga.

VALFRIDO.

Il suo nome?

UGONB (fa per parlare e poi si trattiene).

Giudica ora del mio
Tormento. Tu mi cerchi pianamente il suo nome.
Semplice inchiesta, e molto più ti ho fidato. Or come
Avviene che nel punto di nomarla la bocca
Mi si chiude e sull'animo dolente che trabocca
Piomba gelo il sospetto? Perchè mel chiedi? Lascia
Che te ne parli io solo; nell'orribile ambascia
Che mi possiede, ogni ombra ha corpo; io posso ancora
Pentirmi della troppa fidanza; essa dimora

Lontano assai, ti è ignota affatto ed il suo nome Nulla aggiunge alla tua conoscenza.

VALFRIDO.

Sia come

Ti aggrada.

UGONE.

Ora, una sola preghiera, e poi mi giura
Che non vorrai cercarne oltre. Presto, alle mura
Ci chiamerà l'assalto, è rapida la sorte
Della guerra ed io posso quietar nella morte
L'animo travaglioso. A te, fratello, al grato
Animo tuo, confido un supremo legato.
L'amo di tal geloso amore, che il pensiero
Ch'essa cada, me ucciso, in braccio altrui, m'e fiero
Tormento; nello spazio angusto di una tomba,
Non cape così immenso delirio. Ov'io soccomba,
Prometti per il patto giurato e per il nostro
Immutabile affetto, di serrarla in un chiostro
Per sempre.

VALFRIDO.

Ma...

UGONE.

Il suo nome? Coll'anelito estremo

Te lo dirò.

VALFRIDO.

Lo giuro.

UGONE.

Grazie. Ed ora non temo

Più nulla.

# SCENA VII.

FIORELLO e detti.

UGONE (a Fiorello).

Ebbene ?

FIORELLO.

Lo condussi alle trincere

lo stesso.

UGONE (a Valfrido).

Ora sei tutto mio.

(Ugone e Valfrido escono insieme dal fondo).

# SCENA IX.

FIORELLO, poi VALFRIDO.

FIORELLO.

Messere Ibleto Rubò il secreto Del varco oscuro Traverso il muro.

VALFRIDO (tornando — dal fondo).

Fiorello.

FIORELLO.

Messere.

(Raggiunge Valfrido ed escono insieme discorrendo sommessamente).

- Cala la tela -

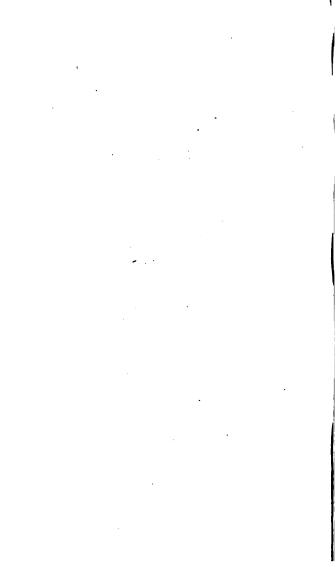



# ATTO SECONDO

Sala gotica. Nell'angolo in fondo a sinistra una porta binata. A metà della parete di destra una porta chiusa. A metà della parete di sinistra una finestra aperta.

SCENA I.

AIMONE - VALFRIDO - FIORBLLO.

VALFRIDO.

Nel fossato?

AIMONE.

Affogati.

GIACOSA, Il Fratello d'Armi.

## VALFBIDO.

## Strano evento! e le scolte ?

## AIMONE.

Li fece accorti un rantolo di morte per le folte Tenebre, e riguardando videro un lumicino Spegnersi come fatua fiammella. Era Martino Di salto alla vedetta e cadde tramortito Dallo spavento.

VALFRIDO.

Cinque dicesti ?

AIMONE.

Sì.

VALFRIDO.

Un ardito

Colpo di mano!

AIMONE.

No, Sire.

VALFRIDO.

Cinque nemici

Morti dentro la fossa.....

AIMONE.

Sire, quegli infelici

Erano inermi.

VALFRIDO.

Inermi ?!

AIMONE.

Ad un colpo di mano

Si giunge armati.

VALFRIDO.

Ma, che pensi...?

AIMONE.

Oh va lontano

Il mio pensiero, come fantasia di ventenne!

Ma quanto il vecchio servo di casa non rinvenne
In tanti anni, un estranio non scoprirà, impedito
Dalla notte e dai vigili.

VALFRIDO.

Che intendi?

## AIM ONE.

O è stabilito

Che il mio timor si avveri e nè voi, Sire, nè io Abbiam spalle ad opporci. O la grazia di Dio Ci accompagna, e che giova il mettervi in pensiero Di sognati perigli i Stamane ho appeso un cero A sant'Orso ed i morti requiescant in pace.

# SCENA II.

Bona e detti.

BONA (di dentro).

Lupo, Lupo.

FIORELLO (levandosi).

Madonna Bona...

BONA (entrando).

Lupo.

FIORRLLO.

Vi piace Che io lo chiami, Madonna? O se in sua vece io stesso...

## BONA (senza badargli).

Aimone, vuoi cercare di Lupo? Gli ho commesso Di dare al vento i falchi, e dalla loggia or ora Ne attendevo l'uscita, ma non lo fece ancora. Alla pigra Albanella e al Moscardo è leggiero Il lungo ozio, ma il Girifalco, ma lo Sparviero, Ma il mio superbo Astore, han dal sangue inquieto Necessità di volo.

### AIMONE.

Signora! (S'inchina ed esce).

BONA.

Ad essi, il lieto

Viaggio per l'aere immenso che iunonda la fiumana Dei raggi. A noi la lenta vita...

FIORELLO.

La donna è umana

Colle belve.

BONA.

Che dici ?

FIORBLLO.

Nulla; stringo le corde

Alla mandola. L'uomo, quando il dolor lo morde, Può trattener la voce... Questo cavo istrumento, Forza è che vibri al morso delle dita, un lamento.

BONA.

Addio Arundello.

VALFRIDO.

I tuoi falchi ti sono assai

Cari.

BONA.

Sovra ogni cosa. Da essi non ebbi mai Che orgoglio e gioia.

VALFRIDO.

Sovra ogni cosa ?

BONA.

Ti preme

Conoscere la mia mente ? Viviamo insieme Da oltre il mese e mi fai oggi la prima inchiesta Intorno ai miei pensieri; la prima volta è questa Che soverchi la rigida legge di cortesia.

 Ti vidi sempre chiusa in te stessa e restia Agli oziosi colloquii.

BONA.

Di miei pari non siete
Che due meco. Tu e Ugone — Tu, muto per discrete
Esitanze, ed Ugone per natural costume.
Con chi aprirsi?

VALFRIDO.

Ti parvi scortese?

BONA.

No. - Presume

Troppo di sè chi tosto s'infamiglia. — Al loquace Non so prestar che mezza la mia fede e mi piace Credere più discreta la parola che il cuore.

VALFRIDO.

Sei cauta.

BONA.

Meglio tardo vero, che pronto errore.

È meglio un dolce errore che un triste vero:

BONA.

Eppure

Se non ti ho mal compreso...

VALFRIDO.

Compreso... Tu?

BONA.

Le cure

Che per gli occhi riveli non son d'armi soltanto. Quando a notte, t'indugi pel cortile, l'incanto Dei cieli non è il solo che ti seduca. — Or bene, Se non ti ho mal compreso, penso che ti conviene Creder più dolce il vero che non l'errore. Assai Ti ho detto, e non aggiungo parola altra.

VALFRIDO.

Tu sai

Di me ?

BONA.

Te ne dispiace?

GIACOSA, Il Fratello d'Armi.

10

No.

FIORELLO (piano a Valfrido).

Tacete.

BONA (a Fiorello).

Che vuoi?

FIORELLO.

Nulla.

BONA.

Che hai detto?

FIORBLLO.

Nulla.

BONA.

Va.

(A Valfrido)

Confidami i tuoi

Pensieri.

## Non hai detto conoscerli?

BONA.

Son tanto

Gelosi ?

VALFRIDO.

Assai.

BONA.

Sarebbe dunque più caro il vanto Di udirli.

VALFRIDO.

Rideresti di me.

BONA.

No. Nel mio cuore
Può molto il regnar solo. De' miei falchi l'Astore
È il più selvaggio e l'amo perciò. Farlo maniero
Non potè uomo al mondo. lo sola, io sola impero
Su quegli artigli e orgoglio maggior d'essi mi viene
Che non di cento schiavi docili alle catene.

# FIORBLLO (canticchiando).

Madonna bella è dolce come il miele E la parlata sua molle e pietosa.

(Bona lo guarda incollerita).

FIORELLO.

È una vecchia romanza di messer Folco, antico Trovator di Sicilia. Io fra me la ridico, Ma ne sdegno i femminei concetti.

BONA.

Ti rivesti

Dell'altrui vestimento, chè del tuo non potresti.

FIORBLLO.

Madonna, è ver, la rima è al mio cervel ritrosa, Nè saprei degnamente dirvi dolce e pietosa.

BONA.

Taci.

VALFRIDO.

Gli sei crudele.

BONA.

Mi spiace, odio la gente

Inutile.

È migliore del suo stato.

BONA.

E consente

Durarci?

VALFRIDO.

È nato in basso.

BONA.

A niun mal nato è tolta La via chiara dell'armi. Ti spiaccio alla mia volta, N'è vero?

VALFRIDO.

Amo Fiorello.

BONA.

Lo veggo. Eppur non posso

Infingermi.

VALFRIDO.

Hai compreso tu pur ch'egli è percosso...

### BONA.

Sempre di lui mi parli. Fastidioso argomento...

VALFRIDO.

È ver che ami i tuoi falchi!

BONA.

Il falco ha sentimento Di gloria. Aperto e senza ambagi è il suo costume; Non è cauto, non cela, l'occhio immobile ha acume D'intelletto.

VALFRIDO,

Anche acume d'intelletto?

BONA.

Quand'io

Gli tendo il pugno ed egli lo ghermisce, nel mio Sangue un brivido corre di superba allegrezza. Egli sente il sussulto della muta carezza E la serra d'acciaio ne trema, e un trionfale Orgoglio lo possiede.

VALFRIDO.

Sei bella!

### BONA.

È più leale

E ha più senso il suo artiglio che non ne abbia la mano Dell'uomo.

VALFRIDO.

Già ti avvenne di sentir quello strano Brivido nello stringer una man d'uomo?

BONA.

E s'ella

Ne tremasse che indurne dovrei?

VALFRIDO.

Che tu sei bella,

E che è dolce la vita.

(Bona porge la mano altamente commossa).

VALFRIDO.

Come arde la tua mano!

BONA.

E la tua, come è fredda!

(Si scioglie rapidamente e s'allontana).

FIORELLO (piano a Valfrido).

Signor, non è lontano

L'istante.

VALFRIDO.

Non siam soli.

FIORELLO.

A me.

VALFRIDO.

Bona...

BONA.

Perdona

All'importuna e guardati; non lasciar che persona Al mondo indovini. Chi si reca un secreto Come il tuo, pensi al carcere dove cinguetta un lieto Volo d'uccelli. Guai chi l'apre; le pennute Allegrezze s'involano e le pareti mute Si fan tanto più tristi, quanto fur più gioconde.

FIORELLO.

Ecco i falchi, ecco i falchi!

BONA.

Dove ?

FIORELLO.

Nelle profonde Vie del ciel, si sparpagliano come pensieri umani.

BONA.

Vedi ? Attento alle gioie che ascondi.

FIORELLO.

Oh son lontani,

Lontani.

BONA.

lo li richiamo solo a mostrarmi. Il cielo Ti contenti, Arundello. (Via dal fondo).

# SCENA III.

FIORBLLO - VALFRIDO - poi BERTA.

FIORELLO.

È partita.

VALFRIDO.

Che gelo

In quelle sue parole!

FIORELLO.

Or ora giungerà il raggio Che squaglia i ghiacci. È scesa nel cortile. Buon viaggio, Falchi liberatori. Sire, a noi.

(Va alla porta laterale e vi picchia tre volte. La porta s'apre. – Berta si affaccia).

## FIORBLLO (a Berta).

Non temete.

Siamo soli e sicuri.

(A Valfrido).

lo veglio là. (Va al fondo).

BERTA (a Valfrido).

Chi siete

Signor La mia guardiana mi disse che ero attesa In questa stanza. Eccomi.

## VALFRIDO.

Non vi faccia sorpresa
La mia presenza, nè vi conturbi il mio ardire.
lo mi chiamo Valfrido Conte d'Alice e Sire
Di Arundello; vi scorsi un giorno sul verone
Della torre, m'inchiesi, vi conobbi prigione
Dei conti di Soana e mi prese un deslo
Ardente di giovarvi. Vengo ad offrirvi il mio
Braccio e la mia parola e spero quest'aperta
Franchezza non vi spiaccia. Il vostro nome?

BERTA.

Berta

Di Noasca.

I Noasca io conosco ed onoro. So che portan d'argento listato al capo d'oro, E il motto dice: Aspetto ma non cerco fortuna.

BERTA.

Ed io l'aspetto invano.

VALFRIDO.

Mai non udii di alcuna Contesa fra i Noasca e i Soana.

BERTA.

La nostra
Casa è povera d'armi e di terre e lo mostra
L'oltraggio ch'io patisco.

VALFRIDO.

E con voi non fu presa Altra gente dei vostri ?

BERTA.

No.

VALFRIDO.

Sola ? e quale offesa ?...

#### BERTA.

Giudicatene. Il conte Arimanno, germano
Del vivo Ugone, avendo richiesta la mia mano,
L'avevo ricusato. Un dì, mentre a piacere
Passeggiavo soletta nell'aperto verziere,
Sbucò un branco d'armati e Arimanno alla testa,
E mi tolsero in groppa, e via per la foresta
Di volo. Alle mie grida mio padre accorse e tutti
I servi. C'inseguirono, e perchè meglio istrutti
Del cammino mi avrebbero certo tratta in salute,
Quando Arimanno udendoli alle spalle e vedute
Pari le armi, mi diede in braccio a un suo fidato
Che mi rapisse, ed egli ed il suo branco armato
Si volsero a mio padre ormai non più lontano
Di un trar d'arco. Durante la lotta, lo scherano
Mi portò in questa rocca.

#### VALFRIDO.

E. Arimanno?

### BERTA.

Per molto

Tempo ignorai la sorte di quel tristo. Ho raccolto Di poi, che era caduto ucciso nel conflitto Da mio padre, ed io sconto or qui come un delitto La sua morte.

# Terribile, terribile!

BERTA.

Diceste

Conoscere il mio nome, Signor?

VALFRIDO.

Sì.

BERTA.

Non sapreste

Dei miei ?

VALFRIDO.

No.

## BERTA.

Se alle volte non vi tiene che un senso Di timor, per non dirmi sventure, dite; io penso Di poterne ricevere l'annunzio.

VALFRIDO.

Ignoro, ignoro.

Non so darvi conforto che di pietà.

### BERTA.

Di loro

Sapessi almen se vivono...

FIORBLLO (dal fondo presso la finestra).

Madonna Bona spia

Questa finestra: attenti a partire alla mia Voce.

BERTA.

Addio.

FIORELLO.

No. C'è tempo.

VALFRIDO.

Vi toglierò da questa
Prigione. Me lo dice il cuore, or non mi arresta
Più nulla. Ugone mi ama, egli è giusto e son certo
Di vedermi appagato. — Tornerete all'aperto
Cielo, all'aria dei campi, alla casa, alle braccia
Di vostro padre e allora..... nascondete la faccia?
Piangete?

### BERTA.

No, da molto tempo non piango.

Quanto

Ardevo di trovarvi, e vi ho cercata tanto!
Come avete sofferto a lungo, oltre misura!
La vostra voce è fatta nel dolore sicura,
E narrate gli orrori che vi oppressero, senza
Che si veli o ne tremi la sua grave cadenza.

BERTA.

Voi mi siete pietoso.

FIORELLO.

Dama Bona sospetta
Di un mistero vedendomi qui solo alla vedetta.

VALFRIDO.

Perchè ti mostri?

FIORBLLO.

Occorre spiarla.

BERTA.

Addio, Signore;

Guai per la mia custode se giungesse!

#### FIORELLO.

L'Astore

Cala in buon punto al logoro. Non temete. Fiorello È buon bracco. Ora è intesa a mettergli il cappello.

### VALFRIDO.

Attento. Anche un istante. Berta, la prima volta Che intesi il vostro canto quasi piansi; era folta Notte e voi cantavate con lenta cantilena. — Sentivo in quelle note una prece serena Ed un dolore senza speranza. — Ignota affatto Mi eravate, e mi parve di conoscervi a un tratto E di esser cosa vostra. — Quando di voi m'inchiesi, Ognun tardò a rispondermi ed a gran stento appresi Qualche stolta novella. Volli chiederne Ugone, Ma mi avevano detto che eravate prigione Come rea della morte del fratello Arimanno, E mi tenni dal farlo, per pietà del suo affanno. Tacete ?

#### BERTA.

Amo sentirvi parlare. — Voi mi fate Tornare alla speranza e alla vita, parlate, Signor, che potrei dirvi io?

Non vi parve ardire

Soverchio il mio ?

BERTA.

No.

VALFRIDO.

Ingrato non vi giungo?

BERTA.

No, Sire.

VALFRIDO. .

Mi date di disendervi con tutti, a fronte aperta?

BERTA.

Ve ne richieggo, siate il mio campione.

VALFRIDO.

Berta,

E se un giorno, domani forse, venissi, lieto Di una cara novella ad aprirvi il secreto Del mio cuore, se in premio della grazia ottenuta, V'implorassi uno sguardo, una sola, temuta E sperata parola, se.... chinate la fronte? BERTA.

No.

VALFRIDO.

Datemi la mano.

BERTA.

Eccola.

FIORELLO.

Il Conte, il Conte.

VALFRIDO.

Dove?

FIORELLO.

Laggiù — E madonna Bona viene — Affrettiamo Guai a noi, se ci coglie.

BERTA.

Valfrido...

VALFRIDO:

Oh Berta, vi amo.

FIORBLLO.

Presto, presto.

VALFRIDO.

Stassera parlerò a Ugone.

BERTA.

No.

Nol fate.

VALFRIDO.

Come ?

FIORBLLO.

Viene.

BERTA.

Non lo fate. Non so
Perche, ma ho tanta paura. Io che il supremo
Dei dolori sostenni senza morirne, tremo
Al pensiero che voi parliate al Conte. Ho in mente
Mille dubbi: lasciatemi camminar dolcemente
Verso la gioia. Ho il piede divezzo a quel sentiero.
Volete ?

Sia - Potrò rivedervi ?

BERTA.

Lo spero.

Fate voi di poterlo.

FIGRELLO.

Ora partite.

BERTA.

Addio. (Via).

# SCENA IV.

VALFRIDO - FIORELLO.

VALFRIDO.

Dammi di rivederla presto.

FIORELLO.

Al vostro desìo

Domani è tardi.

VALFRIDO.

L'amo come un pazzo.

FIORELLO.

Ha ragione

Chi chiama stolto amore; per darne il paragone, L'uomo convien si vanti d'aver smarrito il senno.

#### VALFRIDO.

# Quando credi ?

#### FIORELLO.

L'ignoro — Vedrò di farne cenno Alla vecchia. Madonna Bona.

VALFRIDO.

Ti lascio. (Via).

FIORELLO (guardandogli dietro).
Uccello

Di frasca (guardando verso Bona che giunge)
e uccel di preda. Ora in guardia.

# SCENA V.

Bona - Fiorello.

BONA.

Fiorello,

Chi era qui teco?

FIORELLO.

Quando 1

BONA.

Ora.

FIORELLO.

C'era messere

Fiorello.

Udii parlare.

FIORELLO.

Era io, non so tacere

Neppur da solo.

BONA.

Voce di donna era.

FIORELLO.

Son tanto

Giovane!

BONA.

Mi rispondi?

FIORELLO.

E qualche volta canto Meco stesso canzoni dialogate e a seconda Della parte rifaccio la voce, ora profonda E cavernosa ed ora dolce come un gorgheggio D'usignuolo.

BONA.

Ti beffi di me ?

Madonna, io veggio

Che non sono compreso.

BONA.

Parla, chi fu qui teco?

FIORELLO.

Non lo so; la mandola, i miei pensieri, l'eco... Oimè. Non son creduto!

BONA.

Prendi.

FIORELLO.

Chè ?

BONA.

Quest'anello:

Te lo dono.

FIORELLO.

Che dita da gigante ha Fiorello!
Non calza.

È uno smeraldo.

FIORELLO.

Vedo.

BONA.

Ricco.

FIORELLO.

Comprendo.

BONA.

Puoi venderlo.

FIORELLO.

Di certo.

BONA.

Assai.

FIORELLO.

Ma non lo vendo.

Una simile gemma data di vostra mano Ad uno che non fosse nè giullar, nè villano Come son io, farebbe sbocciare a mille i fiori
Della speranza. — Venderlo! Col nemico di fuori?
Non han banco i Lombardi nella rocca. Prendete. —
Vino tappato in botte non estingue la sete. —
È pur bello!

BONA.

A che pensi sorridendo?

FIORELLO.

Ai misteri

Della sorte. A un anello che mi fu offerto ieri.

BONA.

Da chi ?

FIORELLO.

Bello ancor esso.

BONA.

Da chi?

FIORELLO.

Ma non l'ho preso.

BONA.

Chi i perchè te l'offerse i

Madonna, ho accondisceso

A serbare un secreto di gran rilievo, senza

Mercede, non lo posso tradir quello in coscienza.

Chiedetemene un altro per cui m'abbian pagato,

E vedrò dal rincaro se mi torni il mercato.

BONA.

Così mi serberesti la tua fede quando io...?

FIORELLO.

Non mi date un secreto voi, mi cercate il mio.

BONA.

Fiorello, oggi ti ho offeso.

FIORELLO.

Offeso, in qual maniera?
Una vespa mi diede stamane una leggiera
Sfitta e ne ho il segno. — leri, nel cogliere una mora,
Mi son graffiato un dito ed il graffio c'è ancora.
Ma voi!

BONA.

Ti chieggo l'opera tua.

Comandate; ho in mente Mille dolci compianti e romanze e sirvente.

BONA.

Non è questo che io voglio.

#### FIORELLO.

Lazzi volete e risa †
O volete che immagini qualche nuova e improvvisa
Follia † Che di caligine mi tinga e mani e volto †
Che mi contorca in modo da mostrarvi raccolto
Un dorso di testuggine colle zampe piccine †
Che strisci a verme o chiocci come fan le galline †

BONA.

Quanta viltà, fanciullo!

FIORELLO.

Dite quanto cervello.

BONA.

lo non parlo al giullare, quando parlo a Fiorello.

O non fanno tuttuno? Dio ne guardi! M'è un guaio Lo sfamarne uno solo, che sarebbe del paio?

BONA.

Dov'è andato Valfrido?

FIORELLO.

'Non lo so.

BONA.

Quando scesi

Nel cortile per opera tua...

FIORELLO.

Mia 3...

BON A.

Sono palesi

Le vostre intelligenze. — Mi hai con molta premura Avvertita dei falchi.

FIORELLO.

Non ignoro la cura

Che ne avete.

Con te.

#### BONA.

Valfrido, quando scesi, era ancora

FIORELLO.

Ma è uscito subito.

BONA.

Tu menti.

FIORELLO.

Come?

BONA.

Orora

Giungendo, l'ho veduto allontanarsi.

FIORELLO.

È vero.

BONA.

Ah vedi! Perchè dunque me n'hai fatto un mistero?

FIORBLLO.

Poichè mi costringete, vi dirò tutto.

Aspetto.

FIORELLO.

Ma voi l'avvertirete che ho parlato costretto.

BONA.

Sì, sì.

FIORELLO.

Gli rivelavo di un passaggio ignorato Che mette alle prigioni.

BONA.

Tu menti.

FIORELLO.

Nel fossato,

A fior d'acqua.

BONA.

Tu menti.

FIORELLO.

Domandatene Aimone

Il fabbro, egli conosce...

GIACOSA, Il Fratello d'Armi.

Tu menti.

FIORELLO.

La ragione

Dell'accusa ?

BONA.

Tu stavi alla finestra, intento Ai mici passi.

FIORELLO.

Mi sono affacciato un moment o.

BONA.

Ti metti ad un'impresa temeraria. — Giullare. Bada a te, non servirmi se vuoi, ma non tentare Sviarmi, o tosto o tardi giungerò al vero, e guai Agli inciampi; son ferma nel volere, lo sai — Che se tu mi giovassi come lo puoi, mi avresti Graziosa Signora. — Chiedi pur, non ti arresti Timore di soverchio, ardisci, io posso, lo voglio Farti lieto. Fiorello, vedi il nativo orgoglio Come cade; Fiorello, vedi come t'imploro! Vuoi franchigie vuoi armi e cavallo vuoi oro Vuoi, che di propria mano ti cinga al collo, questa—

107

Questa collana dono di Re? Vuoi sulla vesta Interpunti il tuo nome e la tua gaia impresa Mio notturno lavoro? Rispondi.—Hai qualche offesa Da vendicare? Hai qualche donna nel cor? Tu sei Giovine e bello, e s'ama all'età vostra. Ai miei Servigi avrai potere sovra tutti; hai provato La mia fierezza, prova la mia bontà. — Ho pregato Assai, te sciagurato ora, se ancor ti celi.

PIOBELLO (fra sè).

Come l'ama!

(Forte).

Madonna, mi arrendo.

BONA.

E mi riveli?

FIORELLO.

Già non vorrà venirne gran danno al mio Signore Valfrido.

BONA.

O no!

Cautela.

#### FIORELLO.

Nel vero è forse la migliore

BONA.

Il tuo Valfrido mi è caro.

FIORELLO.

Sit

BONA.

Ne mostri

Sorpresa ?

FIORELLO.

No, Madonna, no, credo a' detti vostri Come a Dio.

BONA.

Setichieggo dilui, gli è perchè ho in mente Di giovargli. Egli è tanto leale! È la sua gente Che ci fa guerra ed egli la combatte! O che vuoi Che io gli noccia mentre egli tanto adopra per noi ?

È vero.

BONA.

Egli valente, egli cortese.

FIORELLO.

È vero.

BONA.

Pietoso coi soggetti, specchio di Cavaliero Con i suoi pari.

FIORELLO.

È vero, è vero, ah! voi mi date Di servirlo giovandovi, grazie. —

BONA.

Da più giornate

Lo veggo triste, muto, passeggiare le sale Deserte, impallidirsi qual per subito male, Infiammarsi repente: so che la è triste cosa Il muover guerra ai nostri, ma mi par più gelosa La cagion del suo affanno.

lo la so.

BONA.

Tut

FIORELLO.

Sl. - Egli ama.

BONA.

Egli ama?

FIORELLO.

Me lo disse.

BONA.

Te lo disse... e si chiama?

FIORELLO.

Me lo chiedete!

BONA.

Parla.

FIORELLO.

Me lo chiedete! È bella

Come il sole.

# Il suo nome?

## FIORELLO.

È figliuola e sorella

Di gran Baroni.

BONA.

Il suo nome, il suo nome, vuoi Dunque farmi morire?

FIORELLO.

Madonna, siete voi. -

BONA.

Ah demonio — mi sfugge e mi deride. — Ah quella Porta!

FIORELLO.

Che 11

BONA.

Quella porta mette alle stanze della Prigioniera.

No.

BONA.

Lasciami.

FIORELLO.

Vi giuro...

BONA.

Me ne accerta

La tua paura.

FIORELLO.

Udite.

BONA.

Via.

FIORELLO.

Parlerò.

BONA.

No.

(Va alla porta).

È aperta.

È aperta. — L'ho trovata, l'ho trovata! l'avrei Giurato! Aimone, Aimone...

FIORELLO.

Siam perduti.

BONA.

Colei!

Mi hai tu a lungo mentito! Ma!...

AIMONE (entrando).

Signora!

BONA.

A me il Conte.

AIMONE (esce).

BONA.

Ma ne avrai la mercede che ti spetta! La fronte Spudorata! Hai sperato di cogliere me, Bona Di Soana, a tuoi lacci. — Meschino va, canzona, Schermisciti, mentisci! — La santa monachella Colle sue salmodie notturne! — La novella È preziosa. — Giullare, m'hai negato l'aiuto Che t'imploravo; meglio così, dacchè hai perduto. Il Conte. Va.

(Fiorello esce).

# SCENA VI.

UGONE - BONA.

UGONE.

Che vuoi ?

BONA.

Ugone, ti domando La grazia della prigioniera.

UGONE.

Che 1!

BONA.

Ti domando

La grazia della prigioniera.

Perchè i Qualcuno

Ti fa parlare, dimmi, chi ti manda.

BONA.

Nessuno.

UGONE.

Non mentir.

BONA.

Non mentisco.

UGONE.

Donde tal repentina

Pietà ?

BONA.

Dal sentimento del giusto. S'avvicina Il giorno della prova suprema, e quell'afflitta Certo prega il Signore per la nostra sconfitta.

UGONE.

Sei pia.

BONA.

Penso alla casa.

La casa è salda.

BONA.

E forti

I nemici.

UGONB.

Hai paura ?

BONA.

Mi conosci.

UGONE.

Le sorti

Dell'armi non si mutano per femminil preghiera.

BONA.

Dammi la prigioniera, dammi la prigioniera.

UGONE.

Perchè !

BONA.

Per rimandarla ai suoi.

Come? ci serra

Da ogni parte il nemico.

BONA.

Il cammino sotterra

È aperto.

UGONE.

Rimandarla ai suoi?

BONA.

Sì, tosto, nulla

Di più.

UGONE.

Bona!

BONA.

Qual meraviglia se una fanciulla Inerme, benchè iufausta al mio sangue, mi tocca Di pietà nel momento che minaccia alla rocca L'orrore di un assalto? Prima d'ora ti ho mai Parlato in suo favore? O fratello, tu sai Se mi è cara la casa, se ti chiederei cosa O ingiusta o inopportuna; mi ti mostro pietosa

Soltanto per non essere crudele: è impedimento.
Allo stesso coraggio dei soldati il lamento
Continuo di colei, m'infastidisce a sera
La sua nenia dolente. Dammi la prigioniera.

UGONE.

Non sei nata a queste arti, Bona, tu hai troppo orgoglio. E non sai farti supplice, smetti.

BONA.

Ugone, lo voglio.

UGONE.

Lo vuoi! Cometi splendono gli occhi! Lo vuoi ?!

BONA.

No, prego.

Prego, Ugone, lo vedi, prego, ma un tuo diniego Ora sarebbe trista e non provvida cosa.

UGONR.

Dimmi, che ti conduce.

BONA.

La pietà.

Tu pietosa!

Ti ho veduta al racconto di eccidii senza nome Gelida ascoltatrice sorridere siccome Per gaia fola. L'occhio raggiante fiamma, muta, Non di terror, ma d'ansia crudele, ti ho veduta Nell'aspre giostre, ai colpi formidabili intesa Lamentar che non fosse più esizial l'offesa; Ti ho veduta nel turbine della caccia sonora. Quando il cervo coll'occhio supplichevole implora La mercè di un istante, dal sangue inferocita Spegner, nelle sue carni palpitanti, la vita. Tu pietosa! Il tuo cuore senso umano non sferra; Tu passi inconturbata virago in sulla terra Senza amor, senza gioia, senza pianto. Che chiedi? Vieni a cercar vendette, sorella, e non mercedi. Non è tua questa parte. Alla mite favella Della pietà, il tuo labbro superbo si ribella Come ad onta, e al tuo sguardo impenetrabil sento Raccapricciarmi io stesso per ignoto spavento.

#### BONA.

Pensa che vuoi, qualunque cagion mi guidi, è questa Pure la prima volta che ho piegato la testa Dinnanzi a te; se l'opra è pietosa, che giova Indagar sottilmente qual pensiero la muova ? Qual danno può venirti dalla grazia che prego ? E se fosse capriccio ? È capriccio, nol nego, Ma perchè ricusarmelo ?

UGONB.

Chi m'uccise un fratello Non uscirà, me vivo Siguor, dal mio castello.

BONA.

Non fu Berta ad ucciderlo, lo sai.

UGONE.

Ma non t'avvedi

Che più cresce il sospetto quanto più men richiedi ?

BONA.

Che sospetti?

UGONB.

L'ignoro, ma qual sia la cagione Che ti conduce, immobile io mi rimango.

BONA.

Ugone!

Ho il sangue dei Soana nelle vene.

#### UGONB.

E lo mostri:

Addio. .

#### BONA.

Ugone, pel nome che portiamo, pei nostri Padri, per la nativa rocca che ho custodita Sola mentr'eri in arme lontano, per la vita Che porrò come l'ultimo soldato in sulle mura, Per l'amor di fratello, per la minaccia oscura Che c'incombe dal fato, non respingere i miei Preghi. — Ugone, non voglio, non voglio che colei Rimanga un'altra sola ora qui.

#### UGONE.

## Alfin ti aveli!

Non ti leggo nell'anima ancor, ma i tuoi crudeli Sensi son questi, e intera ti riconosco. Senti. Se anche mi minacciassero i più fieri tormenti D'inferno, se Arimanno redivivo ai miei piedi Mi chiedesse piangendo la grazia che mi chiedi, Se il nemico, torrente che tutto urta e penetra, Facesse il mio castello cader pietra su pietra; Se il selvaggio rifiuto vendicando, la sorte Mi condaunasse a battere macilento alle porte

Altrui, per supplicarne pane ai miei giorni grami, Non la vorrei disciogliere mai, lo giuro!

BONA.

Ah tu l'ami!

Tu l'ami! L'aman tutti colei! tu l'ami! allora È giusto il tuo rifiuto, fratello. Oh la dimora Che le assegnasti ha molte per lei gioie serene. Cacciarla! Ah no, rimanga. A che spezzar catene Tutte di fiori? Serbala all'amor di...

UGONE.

Che intendi?

Parla.

BONA.

Nulla, tu l'ami, e giusto è, se la rendi Felice.

UGONE.

Su il veleno, parla.

BONA.

Solo io, fratello, Assai più generosa le sarei. Non è bello Quell'essere costretti a celare l'affetto Del core, a vigilare con assiduo sospetto Perfino fra le braccia di un amante.

UGONE.

Ah tu menti.

Bona, un amante!

BONA.

E l'ama! E innanzi ai risplendenti Raggi del vero, trema e s'abbranca all'inganno! L'ama e non ha veduto nulla, l'ama e al suo danno Non crede, l'ama e forse confida il suo pensiero, All'amico, al rivale.

UGONE.

Valfrido? - Non è vero,

Non è vero.

BONA.

Sei vile, Ugone; non ti avrei \*\*Creduto vile. Uccidimi per punirmi dei miei Buoni occhi vigilanti, ma non dirmi hai mentito. Non è vero ? Egli l'ama, e ha spiato, avvertito Dal suo fido giullare, le stanze ove dimora. Ha comprato la vecchia guardiana e, guarda, or ora In questa stanza, calda ancor dell'infocato Alito degli amanti, la vide, le ha parlato,
Ha infranto il tuo divieto, si è svelato, hanno riso
Di te, imbelle tiranno, ha lodato il suo viso
Pallido, le sue grazie peregrine, l'ha stretta
Al seno, l'impudica, le ha promesso vendetta
Di te, di me, la mano ravvolgendo nei bei
Suoi capelli dorati, perchè è bionda, colei.

#### UGONE.

Tu ami Valfrido. — Allora è vero, allora è vero, Allora non m'inganni, sono tradito; è vero. Oh sorella che hai fatto? Oh che mi hai rivelato? Che hai ucciso in un attimo nel mio cor? Che vi è nato Invece? Non è angoscia ciò che sento, è terrore. Valfrido mi ha tradito, mi ha rubato il mio amore. Valfrido, hai detto? Bona, hai tu detto Valfrido? Oh pensa, il mio compagno, il mio fratello, il fido Amico! Che sfacelo intorno a me! Di quante Conoscenze di male è capace un istante! Oh il mio cor desolato! Oh il mio sogno perduto! Oh come tutto è notte, oh come tutto è muto Nel mondo! Ma di quale fiamma sanguigna queste Tenebre saran rotte, ma di quali funeste Grida questo silenzio risonera!

Mi dài

# Ora la prigioniera?

UGONE.

Oh Bona, come vai Dritta pel tuo cammino! Mi ferisci, mi vedi Spasimante d'angoscia mortale, e tu procedi Imperterrita.

#### BONA.

Ognuno per sè! Vile è il compianto.

# UGONE.

Non ci amiamo noi, povera sorella. Il nostro vanto È la fortezza ed eccoci dove essa ci conduce. — Noi siam due solitari che andiamo orbi di luce Brancolando, e la folla che il gaio sole alletta, Leggendoci negli occhi l'impronta maledetta Inorridisce e gela di spavento. Ti ho chiesto Di togliermi all'inganno, Bona? Questo funesto Dono, il ver, te l'ho chiesto forse? Per darmi tanto Dolor, mi ami tu? E se non mi ami e dell'infranto Mio core a tenebrosi fini ti giovi, quale Trista donna sei dunque, che vai per le tue male

Voglie gittando serpi e velen? Che ti aspetta?

E se la cominciassi da te la mia vendetta?

Donde mi venne il primo morso, se aprissi il primo Labbro di una ferita? Che affermi tu? Ti stimo Capace a macchinare calunnie se ti adesca Qualche ferocia oscura. Ti falli qualche tresca Vituperosa e cerchi di avviluppar la mia Fede nelle tue reti. — Va, non ti credo.

BONA.

E sia

Pur così (s'avvia).

UGONE.

Bona.

BONA.

Lasciami, basto a me sola.

UGONE.

Bona,

Ti ho detto vergognosi vituperi. Perdona Alla mente smarrita. — Che puoi darmi a sostegno Dell'asserto? Ti chieggo una parola, un segno Che tu non erri.

Vuoi vederli insiem ?

UGONE.

Tu puoi

Tanto ?

BONA.

Sì.

UGONE.

Quando ?

BONA.

Ancora l'ignoro - Ma lo vuoi?

UGONE.

Lo voglio.

BONA.

Non tradirti con Valfrido.

UGONE.

Lo vedi

Se valgo.

E fatto certo dell'inganno...?

UGONE.

Che chiedi

In mercede ?

BONA.

La parte di bottino più bella.

Colei!

UGONB.

Sia pure.

BONA.

Addio fratello.

UGONB.

Addio sorella.

- Cala la tela. -





# ATTO TERZO

Loggiato verso il cortile. - È notte. - Luna.

# SCENA I.

BERTA - VALFRIDO.

## VALFRIDO.

Eccoci, questo è il luogo che ti ho detto.

BERTA.

Ho paura.

GIACOSA, Il Fratello d'Armi.

## VALFRIDO.

Fatti core, la loggia è deserta e sicura.

BERTA.

Perchè a notte?

#### VALFRIDO

Fiorello dispose pel migliore

Così.

BERTA.

Forse qualcuno di casa ebbe sentore Di noi.

VALFRIDO.

No, no.

BERTA.

Fiorello vi disse che non v'era

Da temere ?

#### VALFRIDO.

Fiorello mi assegno per stassera L'ora e il luogo, e fu sorte se potè farlo; appena Lo vidi e giunse Ugone ne mi lasciò che a piena Notte.

# Parlaste al Conte di me ?

#### VALFRIDO.

No, il tuo divieto
Mi tenne e lo rimpiango: più ancor del consueto
Egli mí fu cortese e buono; nell'asprezza
Del suo linguaggio sentivo una tristezza
Confidente e partendo mi ha serrata la mano
Cercandomi negli occhi.

BERTA.

Sospetta forse.

VALFRIDO.

Oh invano

Ugone tenterebbe celarsi, egli è più schietto Del sole.

BERTA.

Ma Fiorello ...

VALFRIDO.

Nel fuggirsi mi ha detto Di volo che l'avrei trovato questa sera All'uscio di tua stanza appostato.

E...

VALFRIDO.

Non c'era.

BERTA.

Volea darvi un avviso, certo, e non ha potuto Per l'arrivo del Conte.

VALFRIDO.

No, sarebbe venuto.

BERTA.

Sono molto lontane le mie stanze?

VALFRIDO.

Qui presso.

BERTA.

Abbiamo fatto tanto cammino.

VALFRIDO.

No.

Voi stesso

Sembravate inquieto.

VALFRIDO.

Il piacer, benchè atteso,

Turba i sensi.

BERTA.

In quell'andito or or, l'avete inteso Come uno spiro d'alito?

VALFRIDO.

No, t'inganni.

BERTA.

Mi parve

Di veder ...

VALFRIDO.

La paura suscita suoni e larve Dal nulla.

BERTA.

Come è bello qui, come tutto tace! Se venisse qualcuno!...

No, non temer.

BERTA.

Che pace

Dovunque!

VALFRIDO.

Vieni, vieni, sediam là.

BERTA.

No, lasciate
Che l'occhio disavezzo spazi per queste arcate,
Nel cielo così vasto, così a lungo conteso!
Oh quella eterna volta di una stanza è tal peso
Che opprime.

VALFRIDO.

Dimmi, Berta, di poi che t'ho lasciata leri, ti risovvenne di me?

BERTA.

Non sone ingrata, Signor, mi foste sempre in mente.

Io so un migliore vrana, il cuore:

Luogo di me, ove regni sola sovrana, il cuore; Esso è tuo da gran tempo.

BERTA.

Signor, se il Conte Ugone
Andasse in giro a notte vigilando?

VALFRIDO.

Le buone Scolte veglian per lui, non ti dare pensiero Di nulla meco, io basto a difenderti.

BERTA.

È vero.

Fido in voi. Vi ricorda quando siete passato Dissotto al mio verone?

VALFRIDO.

Si. - E l'ho pure spīato:

Da quel giorno sparisti sì ratta!

BERTA.

Il mio guardiano

Sopraggiunse; mi tolsero di quella stanza e invano Cercai di ritornarvi.

Mi hai tu dunque avvertito

Quel giorno ?

BERTA.

Si, e mi parve che l'animo smarrito Passasse in voi, sicuro di bene. —

VALFRIDO.

Berta - M'ami

Tu ?

BERTA.

Intorno alla finestra s'intrecciavano i rami Di un roseto. — lo ne tolsi un fiore che con molto Studio di segretezza vi gettai.

VALFRIDO .

L'ho raccolto

Ma l'ebbi per caduto. - M'ami tu, Berta?

BERTA.

E quando

Consentii così subito ieri al vostro dimando E venni a voi, non ebbi di voi punta sorpresa; Quell'ora mi giungeva si lungamente attesa, Che mi parea dovuta. Una sola persona Anche con voi m'incute gran paura.

VALFRIDO.

Chi?

BERTA.

Bona.

La sorella del Conte. — Se venisse colei Ora che siete meco, sento che ne morrei Di spavento.

# VALFRIDO.

Essa dorme, essa ignora l'amore
Che fa dolce la veglia confidente nell'ore
Notturne. Datti pace e non pensarci più.
Dio creo per l'amore queste notti serene.
Oh tu non sai la febbre che mi brucia le vene,
Oh dimmi la soave parola. — Mi ami tu ?

# BERTA.

Vi amo, Signor. — Che vale il dirvelo... non sono Qui, con voi, sola, a chiusa notte, non mi abbandono, O mio bel Cavaliero, intieramente a te ? Se anche durasse eterna codesta prigionia...

No, no, ti farò libera; no, no, ti farò mia.

BERTA.

Credo in voi.

VALFRIDO.

Perchè dunque ti rattristi?

BERTA.

Perchè

Non sono la fanciulla schiva nè timorosa:
Avrei dovuto ascondermi, mostrarmi vergognosa
E mentire a me stessa; le altre fanno così.
Ma sono tanto triste, ma sono tanto sola,
Ma è tanto che non odo una mite parola,
Ma è tanto che son tolta alla vita del dì.
Signor, vi sembro ardita n'è ver ?

VALFRIDO.

Mi sembri bella.

BERTA.

La bellezza del viso non scema e non cancella

Le brutture dell'anima, triste la mia beltà! Ed ho pur letto il libro dei santi, stamattina.

### VALFRIDO.

Oh sei bianca, sei pura come perla marina E parli il vero armata della tua castità. Guarda, la notte è bella; guarda, il cielo è sereno. Sai tu che sia la fiamma che ti solleva il seno? Se la tua voce trema, sai tu Berta perchè? Questo nuovo sgomento, questo vano terrore, Il rimprovero stesso di cui ti crucci è amore, È amore e tu sei bella e tu vivi per me. Il mio braccio ti serra, il mio cuor ti desìa; Ed ho la mente piena di raggi e di follia, E voglio che mi passi sul labbro il tuo respir. Voglio posar la fronte sulla tua fronte bianca, Voglio sentirti inerte come persona stanca, Voglio che inebbriata mi parli di morir.

#### BERTA.

Valfrido udisti? parvemi un bisbigliar sommesso.

#### VALFRIDO.

È il vento della notte fra i rami del cipresso.

Valtrido, in quella stanza qualcheduno cammina.

### VALFRIDO.

È il passo della scolta sulla torre vicina.

#### BERTA.

Or or mentre parlavi corse un guizzo lucente Di là da quella porta.

# VALFRIDO.

È una stella cadente
Che ruppe le ombre; lascia i terrori, per questi
Momenti di suprema voluttà, non daresti
La vita i Di che temi i Non ti senti sicura
In me i Quante dolcezze ti ruba la paura
Che l'amor ti darebbe. Fatti avara. Raduna
In un'ora, la gioia che basterebbe ad una
Eternità e avrai reso l'ora eterna e sarsi
Pari a Dio.

BERTA.

Sono fuoco le tue parole.

Guai

Chi non coglie l'istante che fugge.

#### BERTA.

È ver, l'istante
È nostro, non lasciamolo fuggirci, io son l'amante
Del mio dolce Signore Valírido e non gli chiedo
Donde venga nè come sia qui meco, ti vedo,
Ti ascolto e sono tutta gioia e son tutta amore.
Lo sgomento è svanito, è svanito il terrore,
Quel bisbiglio era il vento, quel passo è della scolta,
Quel raggio era una stella cadente ed io la stolta
M'impaurivo. L'ora degli affanni è finita,
Lascierò la mia vita fiuir nella tua vita
E mi vedrò rinata per te. Dammi la mano;
Guardiamo la tranquilla notte dormir nel piano,
E sul monte! È solenne la notte. Che gigante
Ombra gitta il castello sul terren biancheggiante
Per la luna!

#### VALFRIDO.

Quell'ombra così queta è un miraggio Ingannator. Là veglia il nemico. Se un raggio

La schiarasse improvviso ci vedresti repente Luccicare le orrende armi della mia gente. -

BERTA.

Non tornarmi ai pensieri paurosi. -

VALERIDO.

No. vedi Al di là di quell'ombra che si stende a' tuoi piedi,

Che sereni splendori? Quell'ombra è il tuo passato Freddo e pieno d'insidie com'essa e desolato, Quello splendore è il dolce avvenir che ci aspetta.

BERTA.

No, quel raggio è la vita che passai giovinetta Nella mia terra; vedi che ognor più s'allontana L'ombra, l'ombra è il presente e l'avvenir!

VALFRIDO.

La strana

Fantasia! vieni, lascia quella vista.

BERTA.

Ah!

Qual grido!

BERTA.

Te l'ho detto, Valfrido, te l'ho detto Valfrido, È là.

VALFRIDO.

Chi ?

BERTA.

Bona.

VAL FRIDO.

Bona? Bona, che fai tu qui?

# SCENA II.

BONA - UGONE - e detti.

VALFRIDO.

Ugone, tu?

UGONE.

La bella notte, n'è ver? Serena,
Dolcissima. Tu fuggi, o Valfrido, la piena
Luce lunare. Hai teco una stella che brilla
Di più soave raggio, non è ver? La pupilla
Di donna innamorata. Felice te. L'ardente
Sete di vita acqueti a una doppia sorgente.
La beltà delle cose, e l'amor. Come orrendo
Dev'essere in tal gioia il morir!

Non t'intendo.

UGONB.

Anch'io mi porto un lume che la via mi rischiari Meno bello del tuo, ma fedele del pari, Eccolo. (Sguainando).

VALFRIDO.

Che vuoi dire?

UGONE.

Sei tu armato? Ai convegni
D'amore occorron l'armi. L'uom riveste i più degni
Ornamenti e la donna vantandone l'eccelsa
Prodezza, ama per vezzo trastullarsi coll'elsa
Formidabile. — Sei tu armato? Non fa quale
Arma sia, purchè uccida. Hai la spada? o il pugnale?
Il pugnale. Ha più salda lama il pugnal. La mano
Ne segue il colpo, e quasi penetra seco, il vano
Schermir si evita e certa morte ne segue; e poi
Ai traditori...

VALFRIDO.

Ugone. Mi spaventi. - Che vuoi?

GIACOSA, Il Fratello d'Armi.

UGONE.

Mano all'armi.

VALFRIDO.

ll nemico... ?

UGONE.

Mano all'armi. Tu sei

Il nemico.

VALFRIDO.

Chi impazza di noi?

UGONE.

Lascia gli omei

Vani, se vuoi, difenditi.

VALFRIDO.

Qual furore t'invada,

Ho fatto giuramento di non trarre la spada Che in tua difesa.

ugone (a Berta).

A noi dunque. -

Che ? La violenta
Mano in lei ? Lama al vento. Indietro. Chi s'attenta
Minacciare la mia donna ? Dovessi farmi
Cento volte spergiuro, questo braccio e quest'armi
Conoscono lei sola. Ugone, Ugone, Ugone,
Dimmi che ho mal compreso. Dimmelo ! La ragione
Mi si smarrisce. Ugone. Bona. Ugone. Una sola
Parola che mi schiari, una sola parola
Fosse fuoco o veleno o quale sia funesto
Annunzio, tutto è meglio, tutto è meglio di questo
Spaventoso silenzio. Bona, se ti rimane
Sentimento di donna... Ridi ? Ridi ? Oh un'immane
Sciagura ci minaccia !

#### UGONE.

Quanto pur sai, ti voglio Ridire. Trarrò nuovo odio dal vinto orgoglio.

Amo Berta.

#### VALFRIDO.

## Ah 3

# BERTA.

Valfrido, per l'amor che ti diedi Salvami, quel Soana mi fa ribrezzo.

UGONE.

Vedi

Ora se non ti uccido!

BERTA.

Ucciderlo, tu?

VALFRIDO.

Resta,

Berta, resta. È il destino fra noi; gli debbo questa Povera vita, il debito è sacro e nol cancella Ira di eventi. Noi ci amammo di una bella Amicizia e fui ricco di Jui più che di un trono; Ora nella rovina che c'involge io non sono Il più infelice.

UGONE.

Dille che ti ho fatto Signore

Nelle mie terre, che ti ho data la migliore

Parte di me, che chiuso per tutti, a te soltanțo

Mi son tutto svelato, che hai veduto il mio pianto,

Che ti ho detto il mio amore e la mia gelosia

E che tu mi hai tradito.

Tradito, no. No, via

Quell'ingrata parola.

UGONE. ·

Qui non venni a tenzone Di ciarle. Mano all'armi.

VALFRIDO.

Avrai facil ragione Di me. La tua minaccia compisci, sol di lei Promettimi...

BERTA.

Valfrido, non pregarlo.

BONA (a Valfrido).

Tu sei

A porre i patti?

VALFRIDO.

Bona! Trista parte che hai presa!

BONA.

Te ne lagni, Arundello?

# VALFRIDO (ad Ugone).

È nostra la contesa.

Che vuole questa donna fra noi? Essa a un'oscura. Opera intende.

UGONE.

È mia sorella.

# VALFRIDO.

Le tue mura

Assedian gli Arundello e io son teco. Non chiedo Mercede. La mia sorte è immobile, lo vedo. Ma dall'orrendo nodo che mi avviluppa, io voglio Svincolare l'onore del mio nome. L'orgoglio, Le speranze, l'amore che mi sorride, questa Vita, tutto abbandono in tue mani. Mi resta La mia fede e la voglio splendida, immacolata Come un diamante. Ugone, così mi avessi data. Piena la tua! Non mi hai detto il suo nome!

UGONE.

E quando-

Non mi avessi tradito? Che mi fa? Ti domando lo dell'amico? È misero conforto al devastato Avvenir la tua fede. Non mi torni più ingrato Traditor che rivale; non sei tu che mi fai Questo deserto in core. Tu non mi avresti mai Colmo il vuoto lasciato da lei. Essa di tutto Un intero universo perduto, del distrutto Nostro patto, mi avrebbe recato un infinito Compenso, nel suo amore che per te mi è rapito.

#### BERTA.

Non per lui; pel tuo triste fratello, per la mia Giovinezza appassita in lunga prigionia, Per la casa che mi hai rubata, pel terrore Che m'ispira il tuo nome.

# VALFRIDO.

Taci, taci.

# UGONE.

Il mio amore È infame, lo so. Credi ch'io non l'abbia respinto Come prima il conobbi? Quando mi tenne avvinto Nelle spire infocate, credi tu che io non l'abbia Maledetto? Hai contato le mie lacrime? Rabbia E rimorso, e disprezzo di me, tutto ho provato. Dalle smaniose insonnie della febbre evocato, Non m'infiammava il morto fratello alla vendetta, Ma pensavo torcendomi d'angoscia: Egli l'ha stretta

Fra le braccia fuggendo per la foresta, saldo Avvincendola al petto, ha respirato il caldo Alito suo, ha sentito batter sotto la mano ll suo cor. Dolce morte quella, che ad un sovrano Giubilo è pena. E allora nel mio furor geloso lo l'avrei riucciso quel morto e incestuoso. Il mio pensier frugava per la sua tomba. Senti Quanto sei vendicata! Ma da questi tormenti Come pece da fuoco, uscì gonfio di oscuri Bollori l'amor mio. Guarda, se gli scongiuri Son vani! Ebbene è tanto questo delirio, è tanta La follia che mi accieca, così vil, così affranta L'anima solitaria arde di te, che puoi Avverar con un sol volgere d'occhi i tuoi Sogni, e farti per sempre lieta del tuo Valfrido. Una sola parola che tu dica, e mi uccido. Berta, la lama è acuta e la mano è sicura. -Una sola parola.

BERTA.

Quell'uom mi fa paura,

Valfrido.

UGONE.

Non rispondi 1...

(A Valfrido).

A te, in guardia.

# VALFRIDO (non si muove).

UGONE.

È tuo stile

Ricusar le battaglie? — O che? saresti vile Come sei traditore?

VALFRIDO.

Ahl

(Si slancia come per combattere e poi si trattiene). No, no (getta la spada).

UGONE.

Non tentarmi

Ad ucciderti.

BERTA.

Ah!

BONA.

Taci tu che sei mia.

UGONE.

Su.

(Voci lontane).

All'armi!

All'armi! A noi Soana.

GIACOSA, Il Fratello d'Armi.

UGONE.

Che è ciò?

(Voci).

All'armi! Il nemico

Alle mura.

UGONE.

Un assalto.

VALFRIDO.

Un assalto.

(Voci).

Il nemico.

Soana a noi, Soana.

VALFRIDO.

Ugone, io la riprendo

La mia spada. — Vedrai, vedrai, come difendo

Questa tua casa. Giuro che morrò, ma sia fuori

Di qui, per te, al tuo fianco, fra l'armi, fra i clamori

Della battaglia. — Ugone, per l'amicizia antica,

Pel rifiuto che feci de' miei, no, non si dica

Che mi hai negata l'ultima preghiera, che mi hai fatto Infedel per inutile sevizia al nostro patto.

Ah! ti ho vinto, ti ho vinto!

BONA.

Vieni con me, tu.

VALFRIDO.

Dove ?

BONA.

Essa è mia.

VALFRIDO.

No, in sua mano.

UGONE.

Bona, resta.

BONA.

Ti muove

Preghiera di Arundello?

UGONB.

Resta.

BONA.

Così sei fido

Alla promessa?

UGONE.

Venga la guardiana.

(Voci lontane).

Valfrido,

Sir Valfrido, Valfrido.

UGONE.

Chi lo chiama?

BONA.

Non senti?

Non senti il tuoi soldati lo chiaman. — Le tue genti Ti conoscono forse i Chi sei tu i

VALFRIDO.

La feroce!

(Voci).

Valfrido!... a noi Valfrido. -

BONA.

Senti, non una voce

Per te, ecco il Sire.

VALFRIDO.

Non ascoltaria, fratello,

Vieni, vieni.

BONA.

Soana, preghiam questo Arundello Che ci salvi.

# SCENA III.

# AIMONB e detti.

UGONE.

ll nemico 1 ...

#### AIMONE.

Ci assalì dai due lati Della bastìa. Una biffa ci flagella. I solda ti Esterrefatti chieggono di Sir Valfrido.

#### UGONE.

È vero.

Costui mi ruba dunque tutto? L'amor, l'impero Sui miei propri soldati? Questa mia rocca, avvezza Ad orrende battaglie, trema della salvezza, Quando non la difenda un Arundello? Assai Soffersi.

(A Valfrido).

La tua spada, la tua spada. Vedrai Se basto io solo. Dammi la tua spada.

VALFRIDO.

No, Ugone.

UGONE.

Chi parla ove io comando ?

VALFRIDO.

Prendi.

UGONE (ad Aimone.)

Nella prigione

Del maschio. Te l'affido sul capo. Non ti serbo Alla vita, ti serbo, Arundello, all'acerbo Annunzio della mia vittoria. — Ora a noi. — Bona, Io potrei perdonare forse, ma non perdona Una donna tua pari. — In tue mani lo metto.

BONA.

Egli è sicuro.

UGONE.

Addio (via dal fondo).

# BONA (ad Aimone).

Fabbro...

AIMONE.

Sire, costretto...

VALFRIDO.

Va, va, ti seguo. — Berta, così ti do l'aiuto Che ti avevo promesso! Bona, tu mi hai perduto.

– Cala la țela –





# ATTO QUARTO

Stanza come nell'Atto secondo.

SCENA I.

BONA - BERTA.

BONA.

Vieni. — Benchè non posso immaginar fra noi Soggetto di parole, eccomi; che mi vuoi?

BERTA.

Grazie che sei vennta.

GIACOSA, Il Fratello d'Armi.

BONA.

Al fatto, al fatto.

BERTA.

Lascia

Che il vederti mi dia coraggio ed all'ambascia Che provo non aggiungere paura. lo mi presento Umil così, che invano cercheresti argomento D'ira. La mia preghiera ebbe da te un onesto Accoglimento. Grazie. Tu sei venuta e questo Mi dà buona speranza.

BONA.

Che vuoi ?

BERTA.

Non ti domando

Di mia sorte e non prego per allievarla. Quando Lo facessi, sarei vile e non son; ma voglio Domandarti perdono, se per caso il tuo orgoglio Soffrirà del mio dire.

BONA.

E ti stimi da tanto?

Il nuocere è di tutti ed è un misero vanto Per tutti.

BONA.

Parla.

# BERTA.

Quando venni a forza serrata
In questa rocca, ho tratto di tua vista la grata
Speranza che tu donna mi avresti un giorno schiusa
La prigione o tempratone l'orrore, e fui delusa.
Mai non t'ebbi altrimenti che sdegnosa e severa,
Cosicche ti credetti inflessibil per mera
Malvagità. Da ieri veggo più chiaro e sento
In me, che in quell'asprezza era il presentimento
Del mal che involontaria ti cagiono.

BONA.

Che intendi?

### BERTA.

Non farmi dire aperto quanto pure comprendi, Per armarti a mio danno di una chiara parola; Se nella mia miseria mi rimane una sola Via per giungerti al cuore, non serrarmela. Hai tanto Poter, che l'abusarne sarebbe tristo.

BONA.

Quanto

Ti dilunghi!

BERTA.

Tu ami Valfrido.

BONA.

lo ? Non è vero.

BERTA.

Oh Bona!

BONA.

Non è vero.

BERTA.

Oh come è poco altero

Il tuo amor, se lo neghi!

BONA.

Che parli di alterezza
Tu che, vinta, ti umilii a me che vinco!

Avvezza

Al mal la dura legge ne accetto.

BONA.

Io non vorrei

Inchinarti per mille vite.

BERTA.

Non è pei miei Giorni, va, che ti prego. — Se ti chiedo mercedi È per Valírido.

BONA.

Ed osi nomarmelo tu?

BERTA.

Vedi

Come l'ami?

BONA.

E se fosse, e se fosse, non senti Che quel nome ti perde, se tu me lo rammenti ?

BERTA.

Non mi tieni in tua mano? Sono io forse l'amante

Vittoriosa? Tu sola trionfi. Una tremante Rivale non può offenderti, basta una tua parola A levarla dai vivi; e se invoco la sola Ragione che ti possa muover da tanta altezza, Non comprendi che vinco, per farlo, una fierezza Pari alla tua?

## BONA.

E tu lascia di supplicarmi, nata Di nobil sangue non umiliarti all'odiata Mano, che ti ha di tanto infortunio percossa. lo ti ho già fatto troppo male perchè tu possa Sperar di me.

# BERTA.

No, Bona, non ti odio più. Il mio cuore È ormai vuoto di tutto, fuori che di dolore.

Se una sola di noi fosse infelice, allora

Fatal sarebbe odiarci; ma poichè ci addolora

Una perdita istessa, Bona, mettiamo insieme

Le nostre due miserie, perchè fruttino seme

Di salvezza a Valfrido.

BONA.

Di salvezza 1

#### BERTA.

Se puoi,

Salvalo, fallo tuo debitor, non lo vuoi Questo immenso trionfo? Ridonargli la bella Libertà. Dirgli: esci, vivi; non si cancella La memoria di tanto benefizio; la vita Può cominciar gioconda per te, per me è finita. Il mio giorno è vicino.

BONA.

Come la sai la trista

Arte che invesca!

BERTA.

Oh! Bona.

BONA.

Per voler non si acquista
L'amore che spontaneo non ci venne, e acquistato
Ad arte, io l'avrei merce di spregevol mercato.
Le mie grazie non vendo, o le do o le ricuso.
Paga nel mio deserto, nè te Berta, nè accuso
Il grande Iddio dell'anime solitarie: il destino.
Non temer di quel giorno che lamenti vicino.
Della tua moribonda floridezza si campa

Cento anni, poichè il suoco che uccide, non divampa Per entro quelle pallide carni che non han sangue Che a concepire.

BERTA.

Ah! Bona, Bona, sei vile.

BONA.

Ah! L'angue

Snoda le spire.

BER TA.

Ormai sei vinta se mi tenti
A insultar per rifatti nuove collere.

BONA.

Senti;

Non per te, nè per vane speranze, eppur vorrei Salvarlo perchè troppo ripugna a tutti i miei Sensi, quella sua balda giovinezza costretta A stagnarsi nel carcere. Più violenta vendetta Avrei scelta; ad Ugone non piacque, e di una mezza Pietà gli fu crudele. — Ma per la sua salvezza lo nulla posso.

BERTA.

Nulla

BONA.

Nulla. Ugone mi diede Custodirlo. È signore qui Ugone e la mia fede Non gli fallisce. — Lasciami.

BERTA.

E così non gli resta

Speranza di salute.

BONA.

Egli vivrà. - Tu appresta

Per la partenza.

BERTA.

Io? Quando?

BONA.

Oggi.

BERTA.

Dove?

BONA.

Per via

Sotterranea, all'aperto, indi ai tuoi.

BERTA.

Che! alla mia

Casa §

BONA.

Sì.

BERTA.

Alla mia casa mi rendi?

BONA.

Al nuovo giorno

Ci sarai.

BERTA.

Oh mi avete fatto triste il ritorno
Alla casa! Del bene maggior mi avete fatto
Un annunzio mortale. L'animo esterrefatto
Scopre per voi che nulla più lo tocca di quanto
Lo tenne vivo un tempo, la memoria, il rimpianto
Del padre e della dolce casa!

BONA.

Addio.

BERTA.

No, no; ascolta

Bona, che io lo rivegga una volta, una volta Sola!

BONA.

Tu?

BERTA.

Sì. Un istante chè t'importa se poi Mi rimandi per sempre ? Questo, questo lo puoi. Via quel riso. — Non puoi farti insensibil tanto Che non giunga a commoverti la disperanza, il pianto Di, questa tua nemica e dannandomi a lento Supplizio per la vita, ricusarmi un momento Non di amor, nè di gioia, ma dell'orrenda ambascia Del distacco. — No, Bona, resta, no, Bona, lascia Che cerchi uno scongiuro valevole; a fatica Mi resisti, lo vedo... Ma non vuoi che io gli dica Che mi è morte persino la mia casa ? Vuoi ch'egli Possa credermi lieta dei miei ? Che si risvegli

Fra le tante sue pene il sospetto che alcuna Dolcezza ho della vita il Bona, la tua fortuna Cammina per senticri di trionfo, potente Della sua vigorosa fermezza, la tua mente Può affaticarsi in vasti disegni; hai tutto un mondo Per te, sei forte e ricca e bella, il sol giocondo, L'aria immensa dei campi son tuoi; le tue minaccie Fan tremar mille servi; hai le giostre, le caccie, l galoppi, le cene festose; a lui non resta Nella sua desolata prigione altro che questa Misera che ti prega, che ti guarda invidiosa Di tua sorte.

### BONA

M'invidi! Tu m'invidi! V'ha cosa
Di me che invidi! È al mondo creatura di tante
Miserie da invidiarmi così la mia smagliante
Povertà! Per potere come te, dell'oppressa
Mia fortuna accusare altri più che me stessa,
Per pianger le tue lagrime, per patire i tuoi mali,
Per esser quel che sei, Berta, fin gl'immortali
Giorni darei. Dall'anfora della vita hai bevuto
Il divino licore che inebbria. Hai spremuto
Il grappolo celeste colorito di sole;
La sua voce ti ha detto, tremando, le parole

Che s'allargan nell'anima vibranti come l'onda. L'hai sentito al tuo fianco nella notte profonda Fremer del lieve tocco della tua mano, avete Sognato insieme il vostro paradiso, le liete Speranze insiem vi franse una comune offesa. E m'invidi!... Dal giorno che nacqui, io non ho intesa Una mite parola, mai; non m'illuse alcuno Degli error giovanili, il mio cuore è digiuno Di dolcezze; la casa fu sempre bieca e darmi Non potea che terrori; bambina, in mezzo all'armi Ritte ai muri, vagavo timida e le lucenti Panoplie mi guardavano men gravi dei viventi: I miei fratelli, a sera, tornando affaticati Di caccia, deponevano gli spiedi insanguinati. Poi dal cavo camino uscian voci e sghignazzi E bestemmie e canzoni oscene: i larghi guazzi Del vin sparso esalavano vapori e la fumante Lampa s'ottenebrava. - Allor nella tremante Anima mia si pose, come un'intirizzita Biscia nel tufo, un'acre ferocia e la mia vita Si fe' selvaggia; e quando adulta e curïosi I sensi e il cor, non vidi che volti ossequiosi E servili, e dell'ansia che m'agitava il seno E della mia superba beltà nessun, nemmeno Il vil servo s'avvide e niun mi fe' l'omaggio Di uno sguardo furtivo, e quando al primo raggio Dell'amor tramutata, viva appena a una nuova Esultanza, conobbi, Berta, conobbi a prova Le ripulse, nell'anima divampò la sopita Ferocia e odiai l'amore che ignoro, e odiai la vita Che altrui sorride, e lieta ormai d'esser negletta, Mi conforto in quest'ultima voluttà, la vendetta.

# FIORELLO (di fuori).

Madonna bella è dolce come il miele E la parlata sua molle e pietosa; Vince il suo sguardo ogni livor crudele, Ogni cor travagliato in lei riposa. Madonna bella è dolce come il miele.

BONA.

Chi è là ? Chi irride dove io piango?

BERTA.

È il menestrello

Che canta nel cortile. Datti pace.

FIORRITO.

Madonna bella non mentisce mai,

Per dolor che la punga od altra offesa. Mai non intende all'altrui danno, assai Alle dolcezze del perdono intesa, Madonna bella non mentisce mai.

BONA (va dritto alla porta del fondo e l'apre).

Fiorello.

# SCENA II.

BERTA - BONA - FIORELLO.

BONA.

Ci ascoltavi.

FIORELLO.

Madonna, ebbi pure avvertenza Di annunziarvi col canto la mia gaia presenza.

BONA.

A chi quel canto?

FIORELLO.

Al vento.

BONA.

Va.

# FIORELLO.

Madonna non vuole

Rïudirlo? Non sono che due strofe, due sole, Dieci versi.

(Piano a Berta).

Sperate: è vinta. — Le dicevo Che l'inspirarmi a voi è il mio solo sollievo.

BONA.

Di me cantavi?

١

FIORELLO.

Quale tema più degno?

BONA.

Egli osa

Sfidarmi!

## FIORELLO.

Vi dispiaccio? Che voi siete pietosa E che mai non mentite ne ho fatto esperimento Io stesso.

#### BONA.

## Che vuoi dire?

## FIORELLO.

Madonna, io vi rammento
Le sincere parole vostre quando il secreto
Mi chiedeste di Sire Valfrido, ed io fui lieto.
Di dirlo. Se ti chieggo di lui gli è perchè ho in mente
Di giovargli, egli è tanto leale! è la sua gente
Che ci fa guerra, ed egli la combatte; o che vuoi
Che io gli noccia, mentr'egli tanto adopra per noi?
Così diceste, ed ora Sir Valfrido si gode
Il suo dolce e sicuro ozio, ed io vi do lode
Di ciò.

### BONA.

Che mi rammenti, tu che mi hai tutta avvolta Di bugie.

### FIORELLO.

Qui vi trovo pietosa, perchè è molta Pietà la vostra quando vi mettete del paro Col povero giullare. Io mi avvio pel rincaro.

## BONA.

Sei tanto vil, che sfuggi alla collera. Addio.

### FIORELLO.

Madonna, vi sovviene di quel giorno quando io Vi implorai di una grazia? Certo fu troppo ardire. Vi chiesi di spogliare questi panni e vestire Il giaco del soldato. Che mi avete risposto Ve ne sovviene? Ebbene, madonna, ecco il mio posto, Ci rimango per dubbio non mi ci rimettiate. Nè ve lo avevo chiesto per correr le brigate In più lucida veste, nè per cercar ventura In lontani paesi. Si stringeva alle mura Di questa rocca il branco dei nemici, e mi prese Vaghezza di esser uomo. Non mi foste cortese Ouel giorno - Credi forse che mi stessero a cuore O il nome o i conculcati dritti del tuo Signore ? Che tanto mi premesse l'onor del tuo casato Da cantarlo giuliare, da morirne soldato? Che importa a me se l'astro dei Soana si oscura? Che mi fan queste torri, che mi fan queste mura? Che mi fa questa rocca dove il pane che io spezzo Mi costa col disprezzo degli altri il mio disprezzo? Ero nato di zingari, libero come l'onde Del mare, allegro come il sol che per le fronde Entra nella foresta e ci sveglia la vita. Vispo come libellula nella stagion fiorita, L'ampia terra era tutta per me, dovunque a festa

Mi accoglican le brigate, per riposar la testa Piena d'inni, dovunque avrei trovato un letto, O il sen di una fanciulla, il mio gaio berretto Sul capo, il mio liuto ad armacollo, e invano Offerta una corona m'avrebbe un re sovrano. E tutti questi beni, tutta questa gaiezza, E tutte le promesse della mia giovinezza Perchè eravate tanto bella, un giorno ho pensato Di mutarli col vanto di esser vostro soldato, Di morir per voi forse! E mi avete respinto, E mi avete deriso! Oh se fossi qui cinto Di mille lancie mie e il mio peggior nemico Mi facesse l'oltraggio peggiore, io ve lo dico, Madonna, non vorrei mostrarmigli inumano Come con me lo foste.

BONA.

Tu mi ami! La tua mano, Berta. — Vieni a Valfrido.

BERTA.

Ah!

BONA.

Taci, taci, consento.

Lo vedrai. Ma non posso null'altro. Mi rammento La mia promessa. Andiamo. Tu aspettaci all'uscita Del carcere. Ti voglio affidar la sua vita; Le sarai per sicuro cammin guida al castello Di suo padre... e ritorno non ne farai. Fiorello.

(Si leva la collana e glie la mette al collo).

Hai levato lo sguardo ben alto. Io ti perdono Perchè ti scaccio. Vieni con me, tu. (Via con Berta).

FIORELLO (guardando tristamente la collana).

Il ricco dono.

Il mezzo audace
Sortì l'effetto,
Ma la tua pace,
Giullar, ne andò.
Vestiti al petto
Maglia di Francia,
Hai messo il core
Nella bilancia
Del tuo Signore,
E il tuo Signore
Se ne giovò.

(Parte lentamente).

# SCENA III.

Il carcere. — In fondo un piccolo cancello in ferro, donde si vede la scala. — È scuro.

Valfrido - poi Berta e Bona.

BONA (a Berta).

Eccolo, va.

BERTA.

Valfrido, son io.

VALFRIDO.

Che? Berta! sei

Tu, sei tu? Ti rivedo ancora! Oh non perdei Tutto se ti rivedo... Sei tu... Mi è ancor di tanto Larga la sorte! Come sei qui? Per quale incanto? Che fu di te? Che ti hanno fatto quei tristi?

BERTA.

Oh Dio!

Taci, taci.

VALFRIDO.

Sei viva? Chi ti condusse? Ch'io Lo ringrazii il pietoso...

BERTA.

Rimani.

VALFRIDO.

Mi è concesso

Riveder il mio dolce amor.

BERTA.

Parla sommesso.

VALFRIDO.

Che terribile notte ieri! E quanta paura Per te! Se ti sapessero meco!

BERTA.

lo sono sicura,

Non temere.

VALFRIDO.

· Sicura!

BERTA.

Sì.

VALFRIDO.

Come mai potesti

Venirne 1

BERTA.

Non cercarlo, lascia, godiam di questi Istanti.

VALFRIDO.

Berta... Io sono condannato e il supremo Addio mi si concede.

BERTA.

No.

VALFRIDO. .

Dimmelo; io non temo Quell'annunzio che s'accompagna con tanto bene.

BERTA.

Vivrai, vivrai, ti giuro che vivrai.

VALFRIDO.

Ti trattiene

Il timor.

BERTA.

No.

VALFRIDO.

Sicura, mi hai detto?

BERTA.

Io, sì lo sono.

VALFRIDO (mostra negli occhi e nel viso la gioia di una subitanea speranza).

BERTA.

Che ?

VALFRIDO.

...No, sarebbe troppa gioia.

GIACOSA, Il Fratello d'Armi.

### BERTA.

## Valfrido!

### VALFRIDO.

Un dono

Maggior, n'è vero? Un dono maggior mi rechi. Ugone Ti manda; parla, parla; non uccidon le buone Novelle.

#### BERTA.

Quanto male mi fai! No, non ti porto Annunzio di salvezza o di morte e il conforto Che sperai ti verrebbe di mia vista, lo sento Accresce con inutili speranze il tuo tormento. L'ora fugge... Valfrido, ascolta: la tua bella Giovinezza è perduta per me. Se puoi, cancella Dal tuo cuore la mia memoria; io sola, io sola Ruppi il nodo fraterno... No, lascia, è la parola Ultima che ti dico, questa, e voglio che sia Sacra legge per te. — Se puoi, Valfrido, oblia. Tolto l'impedimento che vi disgiunge, io spero Che il tempo avrà potenza di ridonarti intero Il cor di Ugone; ormai ti son tolta,... ne avrai Molto dolor dapprima, n'è vero i Io... tu lo sai, Penserò sempre...

VALFRIDO.

Berta, che ti aspetta?

BERTA.

... No, senti...

VALFRIDO.

Che ti aspetta?

BERTA.

lo son libera.

VALFRIDO.

Libera?

BERTA.

Sì.

VALFRIDO.

Non menti

BERTA.

Lo giuro.

VALFRIDO.

Fosti giusto, Ugone!

BERTA.

È la sorella

La crudel che mi scaccia, ma... ti ama.

#### VALFRIDO.

Bona ?!

BERTA.

È quella

Che mi diè di vederti. Essa è là. Le ho promesso Che te ne avrei taciuto. Ti ama.— Parla sommesso E dimmi, e dimmi ancora che sei mio.

VALFRIDO (la bacia in fronte, poi va al fondo).

Bona

(Bona entra).

lo sonc

Tuo debitore.

(Bona si volge rapidamente a Berta).

Grazie per Berta. Io ti perdono Il male che mi hai fatto.

BONA (a Berta).

Vieni.

BERTA.

No .. ancora...

BONA.

Vieni.

VALFRIDO.

La rendi ai suoi?

BONA.

Sì, tosto.

VALFRIDO (a Berta).

Addio.

BERTA.

Non mi trattieni.

Valfrido?

BONA.

Odo tumulto; vieni.

VALFRIDO.

Berta, non siamo Vivi che nei ricordi del passato. Addio. T'amo. (Berta esce; si vede Bona rinchiudere il cancello.

Valfrido sta colla fronte appoggiata alle sbarre. Si vede la luce dileguarsi su per la scala).

# SCENA IV.

VALERIDO Solo.

Ora, solo per sempre. — Libertà, luce, amo re, Vi ho perduti. Per sempre solo. Quanto al bollore Giovanile, all'età matura e alla cadente È concesso di tempo, a me continuamente Durerà questo oscuro silenzio ove il pensiero Presagisce confuso per la notte un intiero Mondo di mali. All'uso del terrore la mente S'illumina d'insolito moto ed il mal presente Più che già il bene. Io vedo con terribil chiarezza Me nella mia miseria, nè una via di salvezza Mi s'offre. E un giorno piansi troppo rapida l'ora! Eccola giunta l'ora lenta, eppur mi divora

Con più sensibil morso. Ogni uomo è centro a un mondo Che lo avvolge in sua spira vitale, ed il giocondo Muoversi delle cose chiamiam tempo. Le cose Son che fuggon nel tempo. Nell'ampie silenziose Solitudini il tempo sta immobile e dal cielo Immobilmente compie l'opra sua di sfacelo.

A me l'allegra vita universal, contende Questa cerchia di muri; alle gaie vicende Che misurano l'ora son sottratto: non fugge Visibilmente il tempo per me, e pur mi strugge.

# (Si scuote).

Che è ciò? Di là ne viene... È il muro qui. Che sordo Rumor! Silenzio... Inganno, mero inganno. Ricordo, Perchè vieni? Potessi dimenticare! Il nato Cieco non piange il sole che ignora! Se il passato Mi sparisse per sempre dalla memoria e seco I suoi sogni, le sue dolcezze e perfin l'eco Della voce che ancora qui risuona... No, resta, Resta consolatrice eco, il tuo suon m'attesta Ch'ebbi anch'io la mia parte di gioie. Guai l'istante Che giungessi a obliarlo! — Qualcuno è là, distante Pochi passi, lo ascolto muoversi ad interrotte Riprese e avvicinarsi... forse mi è presso... O notte, Mi fai vile!... Il respiro s'aggrava qual se un peso Mi opprimesse e pavento sul mio capo. sospeso

711

Un oscuro imminente periglio... Fede, fede,
Tu non sei che una larva! Perchè Ugone mi diede
Di viver, non richiesto benefizio, gli venne
Forse il dritto d'uccidermi lentamente i Un perenne
Affetto aveva saldato il mio debito e ormai
Ero suo creditore. Perchè non mi levai
A difendere armato le mie ragioni i — Stolto
Chi tien fede ai violenti! — Se l'avessi raccolto
Il suo guanto! Egli primo fu spergiuro; la sorte
È buon giudice e or forse avrei della sua morte...
Chi è là i

(Uno dei grossi massi alla base del muro in fondo al carcere si volge sopra sè stesso e ne entra Ibleto con in mano una lucerna che depone in terra appena è entralo). SCENA V.

IBLETO e delli,

IBLETO.

Chi è là ? Valfrido ?

VALFRIDO.

Ibleto!

IBLETO.

Sei nemico

O amico?

VALFRIDO.

Sono inerme.

GIACOSA, Il Fratello d'Armi.

25

IBLETO.

Rispondi aperto, o amico

O nemico.

VALFRIDO.

A che vieni ?

IBLETO.

. È mia l'inchiesta. Il vero

E senza ambagi, e subito.

VALFRIDO.

lo sono prigioniero

D'Ugone.

IBLETO.

Prigioniero?

VALFRIDO.

Sì.

IBLETO.

Non mentisci ?

VALFRIDO.

A quale

Intento ?

IBLETO.

Prigioniero! Perchè?

VALFRIDO.

Egli è mio rivale

E trionfa.

IBLETO.

lo ti salvo.

VALFRIDO.

Lo puoi Come ?

IBLETO.

In quel muro

È un andito che mena ignorato e sicuro All'aperto. Una mano dei nostri è pronta. Un lieto Evento è questo incontro per te. Io ti salvo.

VALFRIDO.

Ibleto,

Ibleto, è vero i O vincolo di sangue, tu il supremo Che non ti sciogli! Vieni...

IBLETO.

Cosl inerme?

## VALFRIDO.

Non temo

Nulla fuor dell'indugio. Andiamo. Andiamo.

IBLETO.

Aspetta,

lo ti darò dell'armi.

VALFRIDO.

A che?

IBLETO.

Alla tua vendetta.

VALFRIDO.

Dopo di ciò. Ora salvami.

(S'avvia verso il passaggo donde è entrato Ibleto).

IBLETO.

Non di là.

VALFRIDO.

Che ?

IBLETO.

Un'uscita

Più larga avrai. Qui occorre cimentare la vita Per la salvezza.

VALFRIDO.

Tutto, tutto!

IBLETO.

In questo momento

Un simulato attacco dei nostri, tiene intento Il presidio all'estremo opposto del castello; Queste chiavi che vedi, dischiudono il cancello Del tuo carcere.

VALFRIDO.

E intendi?

IBLETO.

Ugone è colto all'amo.

lo gli incendio la rocca in un attimo.

VALFRIDO.

Usciamo

Di là.

IBLETO.

Che ?

## VALFRIDO

Tu mi salvi, non ti basta ?

IBLETO.

Rifiuti

Seguirmi ?

VALFRIDO.

Oh! ti scongiuro, salvami!

IBLETO.

Se mi aiuti;

Decidi.

VALFRIDO.

O mia perduta speranza!

IBLETO.

Io te la reco

La speranza e l'amore della tua donna e seco La vendetta.

VALFRIDO.

Non cerco vendetta alcuna.

IBLETO.

Vuoi

L'armi?

VALFRIDO.

Fuggiamo, Ibleto, fuggiamo.

IBLETO.

Tu lo puoi,

Io rimango.

VALFRIDO.

Ho giurato, ho giurato, rammenta Che ho giurato, non posso, fuggiam, non ti spaventa Il pensiero di tanto tradimento?

IBLETO.

Raccoglie

Tradimento, chi semina fellonia.

VALFRIDO.

Non mi scioglie

La fellonia di Ugone.

IBLETO.

Vuoi fuggir come un vile?

### VALFRIDO.

Sono vil se ti seguo.

IBLETO.

Bada per un sottile

Scrupolo, a por la vita.

VALFRIDO.

L'ebbi da lui.

IBLETO.

L'istante

Preme, fuggi se vuoi.

VALFRIDO.

Tu meco.

IBLETO.

Oltracotante -

Dài comandi al più forte?

VALFRIDO.

Ti scongiuro.

IBLETO.

Non giova

## VALFRIDO.

Manon comprendi, Ibleto, che messo a questa prova, Nel periglio immineute la mia fè si ravviva? Che salvo chi mi uccide? Che nessun fin ch'io viva Varcherà quella soglia?

IBLETO.

Minacci, inerme ?

VALFRIDO.

Armato

Di due braccia robuste, minaccio.

IBLETO.

Un mio soldato

Basta solo per te, non mettermi al cimento.

VALFRIDO.

Dove ?

IBLETO.

Ai soldati.

VALFRIDO.

Indietro. Non resti? Tradimento!

Soana.

(Afferrando e scuotendo le sbarre del cancello).

IBLETO.

Taci, taci o ti uccido.

VALFRIDO.

Soana!

Tradimento! Il nemico! (cade). Ah Berta... (muore).

IBLETO.

Ora mi è piana

La via. Giungono. È tardi.

## SCENA ULTIMA

AIMONE, poi Ugone, Bona e soldati.

AIMONE.

Chi fugge ? Arresta, arresta.

UGONE.

Che è ciò?

AIMONE.

Gente.

UGONE.

Chi giace là? Valfrido?

IBLETO.

Per questa

Mano caduto.

UGONE.

Morto! Tu l'uccidesti?

IBLETO.

Folle

Che ha ricusato amore e libertà. Egli volle Difender la tua rocca, e cadde; io non impetro Mitezza alcuna.

UGONE.

Cadde per mia salvezza! Indietro Tutti! È mio questo morto. Io l'uccisi. Chi siete Voi che mirate attoniti di terror? Che volete Da me? Non ve lo posso ridar. — Tutta la vita Che va per la compagine delle cose infinita Non darebbe una goccia di sangue alle sue vene. Chè state voi? L'amaste, io vel tolsi. Vi tiene La fè che mi giuraste? Qui si frangon le fedi, Qui regna lo spergiuro. Io pure, io pur gli diedi La mia fè di fratello, e l'uccisi.

## AIMONE.

Signore.

## UGONB.

Spalancate le porte del Castello. Qui muore La mia casa. Giù l'armi. Smantellate le mura, Date passo al nemico. E tu avrai sepoltura Degna di te, Valfrido: La rocca che si spiana Sulla fè d'Arundello, sull'onta di Soana.



- J

•

•

Ultimata la stampa il 10 marzo 1878

coi tipi Vincenzo Bona

Tip. di S. M.

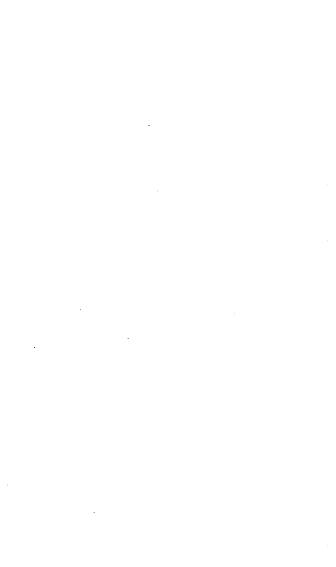

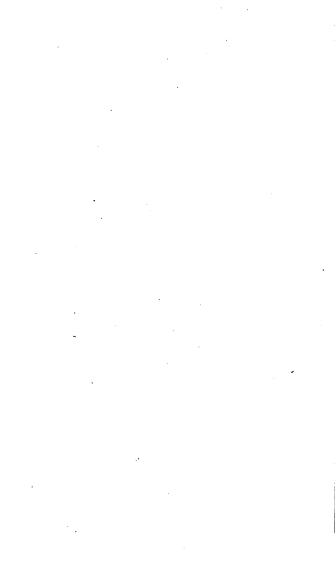

,

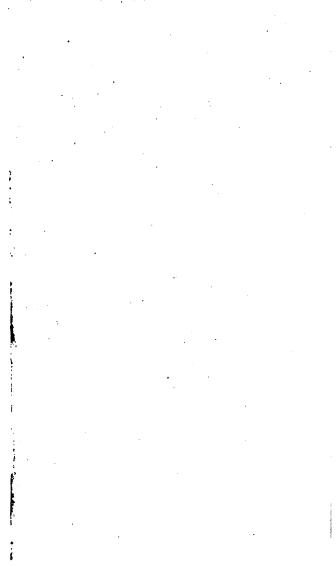



